

Anno 3° - 24ª Pubblicazione mensile - Sped. in abb. post. gruppo III°



# SOMMERKAMP SK-2699R

- Ricetrasmettitore dual band (VHF 144 ÷ 146, UHF 430 ÷ 440 MHz)
- Full duplex: consente di dialogare come al telefono
- 25 watt in uscita riducibili a 3
- 10 canali memorizzabili
- · Ricerca automatica con stop

- programmabile sui canali liberi o su quelli occupati
- Collegato a un'interfaccia di tipo Hotline 007 consente di dialogare in full duplex con un altro SK-2699R dotato di tastiera DTMF e montato su autoveicolo.



SOMMERKAMI

# MELCHIONI ELETTRONICA

Centro assistenza: DE LUCA (12 DLA) - Via Astura, 4 - Milano - tel. 5696797

Soc Editoriale Felsinea s.r.l. Via Fattori 3 - 40133 Bologna

Tel 051-384097

Direttore Responsabile Giacomo Marafioti

Fotocomposizione F&B - Via Cipriani 2 - Bologna

Stampa Ellebi - Funo (Bologna)

Distributore per l'Italia

Rusconi Distribuzione s r I Via Oldofredi, 23 - 20124 Milano

© Copyright 1983 Elettronica FLASH | Iscritta al Reg. Naz. Stampa Registrata al Tribunale di Bologna

N. 01396 Vol. 14 fog 761 il 21-11-84

Pubblicità inferiore al 70%

Nº 5112 II 4 10,83

Spedizione Abbonamento Postale Gruppo III

Direzione - Amministrazione - Pubblicità

Soc Editoriale Felsinea s.r.l.

| Costi              | Italia   | Estero   |
|--------------------|----------|----------|
| Una copia          | L 3 000  | Lit -    |
| Arretrato          | » 3 200  | » 4 000  |
| Abbonamento 6 mesi | » 17 000 | »        |
| Abbonamento annuo  | » 33 000 | » 45 000 |
| Cambio indirizzo   | », 1 000 | » 1 000  |

Pagamenti: a mezzo C/C Postale n. 14878409 BO, oppure Assegno Circ, personale o francobolli

ESTERO: Mandat de Poste International payable à Soc Editoriale **FELSINEA** 

Tutti i diritti di proprietà letteraria e quanto esposto nella Rivista, sono riservati a termine di legge per tutti i Paesi

I manoscritti e quanto in essi allegato se non accettati vengono resi.



Vi interessa

# INDICE INSERZIONISTI

| · v                                                                                                   |                                                |                                 |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|----|
| fotocopiare e incollare su cartolina postale completandola del Vs/indirizzo e spedirla alla ditta che | ELETTROVICA INDICE IN                          | NSERZIONISTI                    |    |
| Ţ.                                                                                                    | ☐ AUSTEL                                       | pagina 28                       |    |
| 9                                                                                                     | ☐ B & S elett. prof.                           | pagina 44                       |    |
| S                                                                                                     | ☐ Committeri Leopoldo                          | pagina 8                        |    |
| 0                                                                                                     |                                                | 1ª e 3ª copertina               |    |
| żz                                                                                                    | ☐ CTE international ☐ CTE international        | pagina 15-84                    |    |
| ğ                                                                                                     | ☐ DAICOM elett. telecom.                       | pagina 24                       |    |
| i,                                                                                                    | ☐ DOLEATTO                                     | pagina 38-53                    |    |
| Ž                                                                                                     | □ ELEDRA                                       | pagina 54-55                    |    |
| de                                                                                                    | ☐ ELETTROGAMMA                                 | pagina 36                       |    |
| Dia<br>B                                                                                              | ☐ ELETTRONICA SESTRESE                         | pagina 78                       | 3  |
| Ď                                                                                                     | ☐ E.R.M.E.I. elettronica                       | pagina 14                       | ·  |
| e ta                                                                                                  | ☐ G.P.E. tecnologia kit                        | pagina 56                       |    |
| ě                                                                                                     | ☐ GRIFO                                        | pagina 27                       |    |
| Ö                                                                                                     | ☐ LABES                                        | pagina 89                       |    |
| 9                                                                                                     | ☐ LA CE                                        | pagina 74                       |    |
| sta                                                                                                   | ☐ LEMM commerciale                             | pagina 7                        |    |
| 9                                                                                                     | ☐ MARCUCCI                                     | pagina 16                       |    |
| E                                                                                                     | ☐ MARKET MAGAZIN                               | pagina 77                       |    |
| ţ                                                                                                     | ☐ MEGA elettronica                             | pagina 43                       | 3  |
| Car                                                                                                   | ☐ MELCHIONI elettronica                        | 2ª-4ª copertina                 |    |
| 35                                                                                                    | ☐ MELCHIONI elettronica                        | pagina 89                       |    |
| 2                                                                                                     | ☐ MOSTRA di GENOVA                             | pagina 23                       |    |
| 를                                                                                                     | ☐ RONDINELLI comp. elett.                      | pagina 20                       |    |
| ŭ                                                                                                     | ☐ RUC elettronica                              | pagina 37                       |    |
| v                                                                                                     | ☐ SANTINI GIANNI                               | pagina 83                       |    |
| 216                                                                                                   | ☐ SIGMA ANTENNE                                | pagina 96                       |    |
| ppi                                                                                                   | ☐ TECHNITRON                                   | pagina 28                       |    |
| ÖÜ                                                                                                    | □ VI EL                                        | pagina 32-70                    | )  |
| fot                                                                                                   | (Fare la crocetta nella casella della ditta in | ndirizzata e in cosa desiderate | .) |

(Fare la crocetta nella casella della ditta indirizzata e in cosa desiderate)

Desidero ricevere:

☐ Vs/CATALOGO ☐ Vs/LISTINO

☐ Informazioni più dettagliate e/o prezzo di quanto esposto nelle Vs/pubblicità

# Rivista 25ª SOMMARIO 1985

| Varie                                                  |         |       |
|--------------------------------------------------------|---------|-------|
| Sommario                                               | pag.    | 1     |
| Indice Inserzionisti                                   | pag.    | 1     |
| Campagna abbonamenti                                   | pag.    | 2     |
| Mercatino postale                                      | pag.    | 3-4-5 |
| Modulo c/c P.T. per versamento                         | pag,    | 3     |
| Modulo per Mercatino Postale                           | pag,    | 5     |
| Una mano per salire + modulo                           | pag,    | 6     |
| Errata corrige N.N.                                    | -       | -     |
| Indice generale analitico 1985                         | pag,    | 45    |
| Soluzioni CTE                                          | pag.    | 67    |
| Tutti i c.s. degli articoli per il Master              | pag.    | 68    |
| Tommaso CARNACINA                                      |         |       |
| Antenna a tromba in gamma 23 cm -                      |         |       |
| 1296 MHz                                               | pag.    | 9     |
| Franco GANI                                            |         |       |
| Recuperare necesse est                                 | pag.    | 17    |
| Giuseppe Aldo PRIZZI                                   |         |       |
| Macchina - BASIC                                       | pag,    | 21    |
| Angelo BARONE                                          |         | _     |
| Il traliccio                                           | pag,    | 25    |
| Giacinto ALLEVI                                        | Pagi    |       |
| Sonde logiche                                          | pag.    | 29    |
|                                                        | Pa3.    |       |
| Germano - Falco 2<br>CB Radio Flash                    | pag.    | 33    |
|                                                        | pa5.    |       |
| Umberto BIANCHI  Voltmetro a valvola Marconi TF 1041 B | pag.    | 39    |
|                                                        | pus.    |       |
| Umberto BIANCHI                                        | 10.20   | 43    |
| Surplus Flash                                          | pag.    | -40   |
| Andrea DINI                                            | 10.7.4  | E 7   |
| Mixer modulare                                         | pag.    | 57    |
| Giuseppe Luca RADATTI                                  |         |       |
| Storia di un PLL                                       | pag.    | 62    |
| Luigi AMOROSA                                          |         |       |
| Le protesi acustiche                                   | pag.    | 65    |
| G. Vittorio PALLOTTINO                                 |         |       |
| Il piacere di saperlo                                  |         |       |
| L'antenna salina                                       | pag.    | 69    |
| Livio IURISSEVICH                                      |         |       |
| Frequenzimetro per tutte le tasche                     | pag.    | 71    |
| Livio Andrea BARI                                      |         |       |
| Il metodo di opposizione                               | pag.    | 75    |
|                                                        | P 4 3 * |       |
| Angelo PUGGIONI                                        | nag     | 79    |
| Do it my self                                          | pag.    | 19    |
| Cristina BIANCHI                                       |         | 0.2   |
| Recensione libri                                       | pag.    | 83    |
| Walter HORN                                            |         |       |
| 11 VXO                                                 | pag.    | 85    |
| Dino PALUDO                                            |         |       |
| Data book flash                                        | pag.    | 90    |
|                                                        |         |       |

# Ecco i 4 principali motivi per ABBONARSI a «Elettronica FLASH»

1°) Non è facile trovare in edicola «Elettronica FLASH».

2°) Non è facile disporre di una Rivista più ricca di articoli.

3°) Non è facile avere in «OMAGGIO» cosa così utile e preziosa.

4°) Non è facile disporre mensilmente di una vetrina aggiornata e completa sui prodotti di Inserzionisti qualificati.

> Solo E. FLASH ti dà tanto con così poca spesa. Solo E. FLASH oltre all'entità degli articoli ti dà i «TASCABILI».

Quindi, assicurati Elettronica FLASH e i suoi TASCABILI a prezzo bloccato. L'86 potrebbe riservarci delle finanziarie sorprese.

«Abbonarsi» è sostenere E. FLASH per averla sempre più ricca e bella.

Questo che vedi è il «superomaggio» oltre ai 12 numeri di E. FLASH per sole L. 36.000.







# mercatino postale



occasione di vendita, acquisto e scambio fra persone private

VENDO SURPLUS collezione. Prezzi equi, pezzi bellissimi. Inviate busta affrancata e riceverete elenco e quotazioni.

Gianni Becattini - Via Frà Bartolommeo, 20 - 50132 Firenze - Tel. 055/296059 (ore negozio).

FT DX 505 SOMMERKAMP VENDO o cambio con FT 290 R Yaesu. L'FT 505 DX è in ottimo stato estetico e funzionale ed è funzionante sui (10 - 11 - 15 - 20 - 40 - 80 m). Scrivere rispondo a tutti. Nunzio Spartà - Via Fisauli, 73 - 95036 Randazzo.

SVENDO causa cambio attività materiale elettronico e varia strumentazione ad uso amatoriale. Vendo inoltre programmi in cassetta per Amstrad CPC 464 Computer. Pietro Bianco - Via M. Pasubio, 13 - 36031 Dueville (VI) - Tel. 0444/590323.

SURPLUS eseguo riparazioni, tarature e modifiche su tutti gli apparati, massima serietà. Si eseguono riparazioni e messa a punto su radiocomandi per aeromodelli, fornisco disegni di tutte le riproduzioni di aeromodelli. Laboratorio attrezzato. Chiedere preventivi. Si risponde a tutti. IT9UHW, Michele Spadaro - Via Duca d'Aosta, 3 - 97013 Comiso

VENDO SURPLUS ricevitore BC312/N con smitter e altoparlante originale di costruzione francese + BC603 + BC683 con converter (STE) 144 - 146 MHz con alimentazione + ricetrans. RT70 frequenza 47 ÷ 58 MHz più valvole di scorta:

Paolo Zampini - Via Marcavallo, 47 - 44020 Ostellato (FE) - Tel. 0533/58446 ore pasti

VENDO RTX Polmar CB 309 34 + 34 AM/SSB omologato nuovo età 8 mesi. Imballo originale prezzo 200.000 trat-

Silvio Gallimberti - Via Pignara, 16 - 45011 Adria (RO)

ATTENZIONE vera occasione. Per motivi di forza maggiore vendo lineare mai usato come nuovo della C.T.E. International modello JUMBO ARISTOCRAT. Ottimo per i CB in quanto trasmette dai 26 ÷ 30 MHz, preamplificatore d'antenna con 25dB di guadagno pot.: 300 W in AM 600 W in SSB. Prezzo da concordare o al migliore offerente. Telefonare al 0863/68277 dopo le ore 18. Luca Nesticò - via dei Colli, 3 - 67069 Tagliacozzo

CERCO disperatamente demodulatore teletype anche rotto, offro in cambio GMG Pionner + amplificatore Roadstar 70+70 W con attacco Pionner. Telefonate dalle 21 alle 22. Grazie.

Antonio Rico - Via Montebianco, 9 - 66054 Vasto - Tel.

SURPLUS - RADIO - ELECTRONICS - VENDE RTX 19 MK3. Funzionante, con valvole di scorta. Base composta da RTX, RT66, 70, R108 GRC, alimentata a 24 V. RTX GRC 9, BC 1306 complete e funzionanti. Riparazioni di qualsiasi apparato Surplus, U.S.A.

Paolo Alonzo, Leonardo Finelli - Via C. Rocchi, 28 - 40053 Bazzano - Tel. 051/831883 18 ÷ 20

CERCO schema elettrico, anche fotocopia, RTX Hitachi mod. 1330 R 1W 2 ch (offro in cambio L. 5.000 oppure riviste di elettronica).

Mario Rocco - Via IV Novembre II TR, 5 - 81030 Gricignano (CE) - Tel. 081/8132063

VENDO Transverter x 45 m + alimentatore + accordatore antenna. Tutto L. 150.000. Armando Marsiglia - Via Marina Piccola, 63/C - 80073 Capri (NA) - Tel. 8376603.

| CONTI CORRENTI POSTALI RICEVUTA di L.                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bollettine di L.<br>Lire                                       |                                                            | CONTI COR                  | CONTI CORRENTI POSTALI  Certificate di accreditam. di L. |                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| LIC/C N. 14878409 Intestato a: SOCIETA* EDITORIALE FELSINEA-S NIA FATTORI 3 40133 BOLOGNA BO | Intestato a:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sul C/C N. S D C I E T A P E E L S I N E A P T C 4 O 133 B D L | 14878409 Intestato a: EDITORIALE A-S-R-L- TORI 3 OLUGNA BO | ato a:                     |                                                                                              | 14878409 EDITORIALE FELSINEA-S-R-L-IRI 3 |
| residente in                                                                                 | 医阴茎 医甲状腺素 医皮肤炎 医甲状腺素 医甲状腺原皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮 | residente in                                                   |                                                            | residente in               |                                                                                              | via                                      |
| odd!                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | addl                                                           |                                                            | (                          | -                                                                                            | lppo                                     |
| Bollo lineare dell'Ufficio accettante                                                        | Ticio accettante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bollo lineare de                                               | Bollo lineare dell'Ufficio accettante                      |                            | Bollo lineare dell'Ufficio accettante                                                        | iclo accettante                          |
| L'UFFIGALE POSTALE                                                                           | Cartellino<br>del bollettario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | numerato<br>d'accettazione                                     | L'UFF. POSTALE                                             | Bollo a data               | L'UFPICIALE POSTALE                                                                          |                                          |
| Bollo a data                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                |                                                            | Importante: non scrivere n | Importante: non scrivere nella zona sottostante i                                            | del bollettario ch 9                     |

Mod, chebis AUI, cod, 145710

IMPORTANTE: non scrivere nella zone apprastante

Spazio per la causale del versamento

Entl e Uffici pubblici)

# AVVERTENZ

Per eseguire il versamento, il versante deve compilare in tutte le sue parti, a macchina o a mano, purché con inchiostro nero o nero-bitastro il presente bollettino (indicande con chiarezza il numero e la intestazione del conto ricevente qualora già non siano impressi a stampa).

CANCELLATURE, ABRASIONI O CORREZIONI, A tergo del certificato di accreditamento e della atteszione è rievardo lo spazio per l'indicazione della atteszione è rievardo lo spazio per l'indicazione della causale del versamento che è obbligatoria per i pagamenti a favore di Enti pubblici.

L'ifficio postale che accetta il versamento restituisce al versante le prime due parti del modulo (attestazione e ricevuta) debitamente boliste.

Rinnovo abbonamento

Nuovo abbonamento

Arretrati n.

La ricevuta non è valida se non porta i bolli e gli estremi di accettazione impressi dall'Ufficio postale ac-

Conti Correnti all Ufficio del Parte riservata

(La causale è obbligatoria per i versamenti a fovore Rinnovo abbonamento Nuovo abbonamento Arretrati n. 

La ricevuta dei versamento in Conto Correnta Possatale, in tutti i casi in rut tale sistema di pagamento è ammesso, ha valore liberatorio per la somma pagata con effetto dalla data in cui il versamento è stato eseguito.

THES OFFICIAL CT ROMA

VENDO RX VHF Daiwa SR9 L. 100.000

Vendo antenna verticale HF 10-40 m Asahi Eco 8G L 100.000. Telefonare ore pasti.

Massimo Peruzzo - Via E. Da Persico, 2/E - 37136 Verona - Tel. 045/580425

VENDO linea Geloso funzionante composta da: G4/228 - G4/229 - G4/216 VHF All Mode Shak Two revisionato dalla ditta costrutrice il tutto al miglior offerente anche se-

Antonello Bonin - Via Tognocchi, 107 - 55046 Querceta (LU) - Tel. 0584/760015 ore pasti

VENDO Computer Sharp MZ 700, come nuovo, completo di cavetti, circa 40 programmi su cassetta, il registratore e alcuni listati. Il computer a 64 K Ram, il tutto a L. 450.000 trattabili.

Giuseppe Pollara - Via U. Maddalena, 2/B - 37138 Verona - Tel. 045/574809

COMPRO - VENDO - CAMBIO programmi per Commodore 64, tra gli altri un eccellente Totocalcio in linguaggio macchina valido anche per Totip ed Enalotto, accetta qualsiasi condizionamento. Scrivere o telefonare dalle ore

Libero Stolzi - Via S. Maria, 1 - 53021 Abbadia S.S. (SI) - Tel. 0577/848117

ESEGUO assemblaggi elettronici garantendo un lavoro accurato, riparo RTX CB ed OM, cerco inoltre schema elettrico (anche fotocopia) RTX CTE SSB 350 non omologato. Vendo contagiri digit. N.E. a Lire 70.000 + s.s., Multimetro digitale N.E. LX695 a Lire 150.000 + s.s. entrambi nuovi e usati solo per taratura. Giuseppe Quirinali - Via F. Sforza, 12 - 26100 Cremona

VENDO RX autocostruito LX499 di Nuova Elettronica dotato di BFO e PRE A.F. a L. 60.000. Cambio detto apparecchio con RTX portatile minimo 6 canali per i 27 MHz. Davide Savini - Via Bartolenga, 57 - 53041 Asciano (SI) Tel. 0577/718647

VENDO RTX Pacific SSB 1200 L. 180.000 - RTX XTAL 23 CH + VFO L. 150.000. Lineari ZG B 300 P5 L. 140.000 e ZG B150 L. 60.000. Accordatori, rosmetri, wattmetri, cavo RG 58. Cerco lineare x 144 MHz e strumentazione per suddetta frequenza. Solo se occasioni.

Massimo Gradara - Via Appennini 46/D - 60131 Ancona Tel. 071/81244

CERCO ricevitore AR 18 e RX-TX Geloso anche se non funzionanti, cerco inoltre parti staccate Geloso. Vendo videoterminale Olivetti TCV 260 con tastiera. Vendo riviste di vario genere, chiedere elenco

Laser Circolo Culturale - Casella Postale 62 - 41049 Sassuolo (MO)

CERCO FILTRO CW per FT 200. Pago bene. Vendo ricevitore Hammarlund mod. HQ 180 A con banda Spread co-pertura da 540 Kz a 30 MHz bande decametriche con altoparlante separato. L. 400.000 + spese postali a carico. Mario Spezia - Via M. del Camminello, 2/1 - 16033 Lavagna (GÉ).

VENDO trasmettitore televisivo 2 watt RF Pal color 220 V inputt Syncro 1V a 52 OHM professionale, regolazioni audio e video esterne a L. 450.000 in contrass. Cerco videotape

Maurizio Lanera - Via Pirandello, 23 - 33170 Pordenone Tel. 0434/960104.

SURPLUS - RADIO - REPRIR'S - VEDIAMO base completa di RTX, RT66, 70, T108 GRC, RX URR 392, RTX GRC 9 completa di tutto compreso zaini. RTX 19 MK3 e. BC 1306. Tutto funzionante, ricondizionato da noi. Paolo Alonzo - Leonardo Finelli - Via Molino, 4 - 40053 Bazzano - Tel. 051/831883. Dalle 18 ÷ 20.

VENDO RTX VHF Telefunken con schema e varianti per i due metri a L. 70.000, sintetizzatore 1 ÷ 560 MHz LX672 completo di contraves L. 100.000, interfaccia riconoscitrice di parole per parlare ai 64 L. 50.000 Loris Ferro - Via Piatti, 4/D - 37139 Verona - Tel. 045/564933

CAMBIO software per Commodore C64, VIC 20 e ZX Spectrum sia su nastro che su disco. Inviateci la vs lista o scriveteci rispondiamo a tutti. Massima serietà. Annun-

cio sempre valido Josè Antonio Tomasella - Via S. Tiziano, 7 - 31020 Zoppè (TV) - Tel. 0438/777474.



# mercatino postale



occasione di vendita, acquisto e scambio fra persone private

VENDO RTX - FT - 7B Sommerkamp (Yesu) con frequenzimetro originale, usati pochissime ore, nessuna manomissione L. 900.000 trattabili. Telefonare ore pasti, sera dopo le 19.

Mario Benato - Via S. Martino, 36 - 37060 Castel d'Azzano (VR) - Tel. 045/519271.

CERCO schemi di apparecchiature surplus d'ogni genere, originali o in fotocopie. Inviatemi elenco e pretesa per cadauno. Cerco pure apparecchi a valigetta e eventualmente relativa documentazione. Avete del surplus? Scrivetemi oppure telefonatemi. Scambi possibili Giovanni Longhi - Via Gries, 80 - 39043 Chlusa (BZ) - Tel. 0472/47627

VENDO telescrivente Olivetti completa demodulatore e stampante della ditta originali al 100%, nuovissimi a L 250.000 con notevole scorta di carta. Cedo inoltre RX-TX navale di tipo surplus in onde medie e corte funzionante. Oppure scambio con RX da 200 a 400 MHz. Pierluigi Turrini - Via Tintoretto, 7 - 40133 Bologna.

VENDO acquisto apparati C.B. OM SWL. Nuovissimi da vendere. Acquisto ad ogni condizione. Rocco Lopardo - Via Taverne, 16 - 84036 Sala Consilina

(SA) - Tel. 0975/22311.

SURPLUS - RADIO - REPAIR'S - VENDE RX, R390/URR, telescrivente TT, 4A/TG con decoder, il tutto in blocco o singoli. Inoltre RX, R220/URR tutto perfetto da noi ricon-

dizionato. Infine, RTX 19 MK3 perfetta. Paolo Alonzo - Leonardo Finelli - Via C. Rocchi, 28 - 40053 Bazzano (BO) - Tel. 051/831883 ore 18 ÷ 20.

VENDO tastiera senza contenitore, Key Tronick KTC A65 53 tasti, con connettore a L. 50.000.

Maurizio Violi - Via Molinetto di L., 15 - 20094 Corsico (MI) Tel. 02/4407292.

CERCO programmi per OM per Spectrum 48K. Mandate la vostra lista. Sono esclusi programmi di altro genere che non siano connessi con l'attività radioamatoriale. Adriano Susta - Via Ressi, 23 - 20125 Milano.

VENDO materiale elettronico: pacchi misti a L. 20.000 cad., Tester Ice 680 6 ed R, Metex digitale, Spectrum + stampante Alphacom 32, eseguo qualsiasi montaggio di apparecchiatura elettronica compreso progetto, telefonare ore pasti.

Valter Enrico - Via Dante, 13 - 10090 Sangiorgio - Tel. 0124/325103.

VENDO stampanti CBM 1526 e 4023 seriale e parallela a L. 450.000 nuove con garanzia. Inoltre telefono per auto 15 ÷ 150 Km a L. 900.000 nuovo.

Lodovico Zona - Via Tarquinia, 19 - 41100 Modena - Tel. 059/372370.

ANTENNE speciali per CB 27 MHz:-1 antenna «Ringo» originale Cush-Craft 1/2 lunghezza d'onda completa, più 1 antenna portatile circolare radiogoniometrica con deviatore a 2 vie e tre prolunghe con attacchi. Vendo L. 100.000.

Giuseppe Dematteis - Via Nizza, 50 - 10126 Torino - Tel. 011/683696 (ore ufficio).

VENDO Colt Excalibur SSB 200 L. 500.000 + amp. Winner Y-56 (1 Kw) L. 400.000 + 3 elementi Yagi (11 mt) L. 50 K. Il tutto trattabile solo se in blocco. Max. serietà. Tratto solo di persona.

Dario Canestrelli - Civitavecchia - Tel. 0766/27816.

CEDO AL MIGLIOR OFFERENTE monitor TV - circuito chiuso, valvolare GBC, 16 pollici, nuovo mai usato. G. Walter Horn - Via Pio IX, 17 - 40017 S.G. Persiceto -Tel. 051/822269.

VENDO RTX Pacific SSB 1200 120 CH AM FN SSB + roswatt. Bremi + rotorestoll portata 50 kg. Con cavo a 3 poli + autoradiomangianastri con altoparlanti, il tutto a L. 500.000 + enciclopedia della fotografia + materiale per stampa e sviluppo b.n. e colore, tutto a L. 450.000. In blocco L. 850.000 trattabili.

Massimo Dalla Guda - Via Apuana, 9ª - 54033 Carrara Tel. 0585/76535.

RIVISTE CQ rilegate anno 1966-67 L. 25.000 annata. 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80 L. 20.000 annata. R. Rivista anno 74 L. 15.000, riviste assortite n. 50 L. 30.000. Filtro rete Geloso modello n. 2401 L. 5.000. Trasformatori uscita Geloso 5000  $\Omega$  L. 5.000. Accordatore antenna con rosmetro incorporato per i 27 Mc 15 W della Johnson L.

Angelo Pardini - Via A. Fratti, 191 - 55049 Viareggio - Tel. 0584/47458 ore 20 ÷ 21,30.

CERCO schema o T.M. del General Purpose Exciter Mod. GPE 1 A della Technical Materiel Corporation -Mamaroneck - New York

Umberto Bianchi - C.so Cosenza 81 - 10137 Torino.

VENDO antenna tribanda mod, «Amaltera-Eco» per 10-15-20 metri mesi tre L. 150.000 - relè coassiale mod CX600N per usare 2 antenne e una discesa per L. 100.000

Luciano Andreani - via Aurelia Ovest 369 - 54100 Massa (MS)

VENDO rosmetro Zetagi mod. 101, nuovo mai usato. Gamme di frequenza da 3 a 200 MHz e misura di potenza da 26 a 30 MHz al prezzo di L. 26.000. VENDO Scrambler da applicare a qualsiasi apparato

compreso telefono. Prezzo modico. Oscar Cecchini - Via Statale 36 - 61020 Trasanni (PS).

VENDO istruzioni VIC 20 e Floppy Disk Drive 1541 in italiano manuale Simon's Basic e Easy Script, Simon's Basic anche su nastro o disco

Dispongo anche ca 200 giochi bellissimi per CBM64 nastro-disco-cartuccia. Per VIC 20 biblioteca e rubrica. Tutto a prezzi bassissimi

Paolo Gusleri - Ancona Telefono (071) 895579.

VENDO per Commodore C64 disco e manuale in italiano per lo sblocco di qualsiasi programma protetto e 2 Backup speciali prezzo L. 65.000 tutto compreso. Leonardo Landini - Via Corcos 5 - 50100 Firenze.

VENDO frequenzimetro in Kit, con 8 Display e campo da 0 ÷ 600 MHz. Comprendente di c. stampato completo di alimentatore e zoccoli + contenitore con tutti gli accessori. Utilizza comunissimi integrati. Vendo a L. 45.000

Maurizio Lanera - Via Pirandello 23 - 33170 Pordenone.

Telefono (0434) 960104.

COMPRO 2 ricetrasmittenti «Midland 102/M4W a 40 canali AM» a modico prezzo. Si prega di telefonare dalle ore 20,30 alle 22,00.

VENDO programmi per il VIC 20 su cassetta. Il costo è da L. 9.000 a L. 25.000 «su cassetta».

Invece i soli programmini stampati, da L. 5.000 a 1 12.000

Gianfrancesco Agnello. Telefono (091) 334558 o (0922) 815080.

VENDO o CAMBIO programmi per Commodore 64 gestionali, utilities, giochi. Inviare elenco per scambio o chiedere prezzi a:

Graziano Maurri - Via G. Matteotti 27 - 50065 Pontassieve (FI).

Telefono 8302730.

Vengono accettati solo i moduli scritti a macchina o in stampatello. Si ricorda che la «prima», solo la prima parola, va scritta tutta in maiuscolo ed è bene che si inizi il testo con «VENDO, ACQUISTO, CAMBIO ecc.» La Rivista non si assume alcuna responsabilità sulla realtà e contenuto degli annunci stessi e, così dicasi per gli eventualı errori che dovessero sfuggire al correttore. Essendo un servizio gratuito per i Lettori, sono escluse le Ditte. Per esse vige il servizio «Pubblicità».

|                         |                                              |                                 |                                                            | 0                    |
|-------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|
| Spedire in busta chiusa | a a: Mercatino postale c/o Soc. Ed. Felsinea | - via Fattori 3 - 40133 Bologna |                                                            | 12/85                |
| Nome                    | Cognome                                      |                                 | HOBBY saluti.                                              | Riv.                 |
| Via                     | n cap                                        | città                           | R - D                                                      | 9                    |
| Tel. n                  | TESTO:                                       | ,                               | OMPUTER -                                                  |                      |
|                         |                                              |                                 |                                                            | <i>\text{\sigma}</i> |
|                         |                                              |                                 | nteressato a:  OM · □ O  HI-FI - □ STRUMENT Presso visione | Abbonato             |
|                         |                                              |                                 | Per D D Per                                                | Abk                  |



# Questa, è di darti una mano una mano per salire Forse possiamo fare la tua FORTUNA

# Conosci questi Signori?

## DAVID PACKARD

Nel 1939, a 26 anni, fonda una società insieme a William Helwett, con un investimento di 538 dollari.

In un **suo garage** di Palo Alto inizia la produzione in piccola serie di un oscillatore audio, inventato da Helwett.

Oggi è il presidente della Helwett-Packard, e il suo guadagno annuo supera il miliardo di dollari.

## STEVEN P. JOBS

L'improvviso e incredibile boom del personal computer ha origine qualche anno fa nel garage di «Jobs los Altos» in California.

Con Steven, Worniak mette in gioco 1300 dollari per sviluppare le prime macchine.

Oggi la sua società, l'Apple, ha il 23% dei 2,2 milioni di dollari del mercato dei personal computer.

# NOLAN BUSHNELL

È l'inventore di BOB, il robot tutto fare. Nel 1976 vende l'ATARI, società da lui fondata per la costruzione di video-games. Inizialmente l'idea di costruire videogiochi era stata giudicata pressoché folle: ora che quell'idea lo ha portato al successo, l'abbandona per un'altra idea altrettanto pazza.

Apre un locale «PIZZA TIME THEATRE».

Come vedi, questi signori i loro fantastici progetti li hanno realizzati nei loro garage o cantine, non in attrezzati complessi di ricerche o industrie.

TU potresti essere un potenziale «BIG» pur non avendo i mezzi. **Oppure**, quante sono le Ditte che vorrebbero realizzare un dato progetto, ma i cui tecnici non ne cavano il fatidico «ragno dal buco»? SEMPLICE:

Per entrambi vi basta completare questa cartolina il cui testo potrebbe essere ad esempio questo:

**DITTA** — Cerchiamo sistema trasmissione dati del quadro comando auto corsa in circuito e box e fra box e pilota. **INVENTORE**: Ho realizzato come trasformare il proprio televisore in guardiano d'appartamento.

**Speditela**, noi la pubblicheremo e... quante possono essere le Ditte, le Imprese, e le persone alle quali può interessare e che quindi potrebbero contattarVI?

ECCO LA MANO che noi crediamo di poter offrire per il nostro e altrui piacere.

Pensa, può essere veramente una buona idea!

Gli annunci restano esposti per due mesi.

Buona FORTUNA fin d'ora.

# UN SERVIZIO GRATUITO PER LE DITTE E I LETTORI

| 2     |   |     |      |          | 1                              |
|-------|---|-----|------|----------|--------------------------------|
|       |   |     |      | _        |                                |
| *     |   |     |      | 0 0 0    |                                |
|       | n | tel |      | - SN     |                                |
| città |   |     |      |          |                                |
|       |   |     |      |          | rrivo îl                       |
|       |   |     | 4    | si deve  |                                |
|       |   |     |      | - 1      |                                |
|       |   |     |      | oblicare |                                |
|       | - |     |      | rego put | (firma)<br>Data:               |
|       |   | n   | tel. |          | n tel deve per questo servizi. |





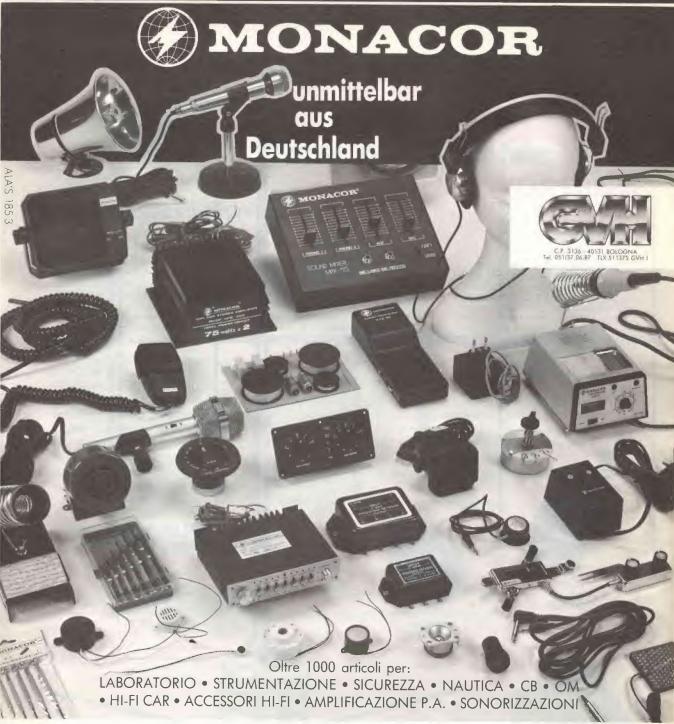

distribuiti da:

# Committeri Leopoldo

Via Appia Nuova, 614 - Tel. 06/7811924 - 00179 ROMA

Distributore dei cercametalli: WHITE'S - GARRET - SCOPE.

Disponiamo inoltre di svariate marche di speakers: CIARE - SIPE - PHILIPS - PEERLESS - RCF - MOTOROLA - ITT - CEMARK - WHARFEDALE - AUDAX - VISATON.

Vendita anche per corrispondenza: per l'invio di cataloghi e listini prezzi, inviare L. 3.000 che saranno rimborsate da noi al primo acquisto.

N.B.: Le fatture della merce venduta vanno richieste quando si effettua l'ordine e non oltre e vengono fatte soltanto a chi spedisce su carta intestata la propria ragione sociale

# ANTENNA a TROMBA

IN GAMMA 23 cm - 1296 MHz

# Tommaso Carnacina

In questa sede si propone di fare esperienza nelle gamme alte; siamo all'inizio delle microonde. La gamma dei 23 cm è facilmente accessibile anche a chi non ha una grande esperienza, a patto che si accontenti delle semplici soluzioni basate sull'uso di triplicatori a diodi. L'antenna è ridotta al minimo essenziale, praticamente uno scheletro! L'intendimento è soprattutto didattico-sperimentale.

Nella sua versione originale l'antenna deriva da una particolare modifica di una guida d'onda rettangolare. Da un punto di vista geometrico la figura che viene subito in mente è una piramide a base rettangolare troncata al vertice; successivamente la «bocca» si modifica in modo da assumere dimensioni eguali e quindi assume la forma definitiva di un quadrato. Tutti i cultori dei 10 GHz la conoscono bene in quanto protagonista delle prime esperienze. Per l'uso in 23 cm, la guida è stata ridotta a 2 soli lati triangolari equilateri (lati eguali). Le caratteristiche di questa specie di scheletro di guida d'onda semplificata dipendono essenzialmente dalla lunghezza del lato del triangolo equilatero, espressa in frazioni di lunghezza d'onda alla frequenza di risonanza.

Il guadagno è relativamente elevato e praticamente aumenta di 6 dB al raddoppiare delle dimensioni. Anche la impedenza al punto di alimentazione

elettricamente bilanciato — varia in funzione della lunghezza dei lati del triangolo. Nella figura 1/A è riportato lo schema elettrico dell'antenna, mentre nella figura 1/B una tabella dà un'idea di quello che si può ottenere.

Da notare che le figure sono ovviamente in prospettiva... in realtà tutti i lati sono uguali e gli angoli sono di 60°, sia nella figura 1/A che nella figura 1/C.

L'esempio descritto interessa la utilizzazione in polarizzazione orizzontale, ma è sufficiente ruotare il tutto di 90° e si ha la polarizzazione verticale. L'alimentazione è fatta su due vertici vicini, ma isolati, dei triangoli, mediante una linea bilanciata ad alta impedenza, almeno teoricamente... in pratica si usa cavo coassiale e dispositivo bilanciatore a balun a mezz'onda elettrica e stub a mezz'onda.

L'antenna è sagomata su filo di alluminio Ø3 mm ancorato su un supporto isolante in plastica (polistirolo espanso ad alta densità). A sua volta il supporto è ancorato al mast di antenna mediante una ministruttura in scatòlato di alluminio da 15×15 mm; sulla stessa struttura portante sono sistemati i 2 triplicatori a diodi. L'eccitazione è fatta a 144 MHz.

Lo schema generale di assemblaggio è indicato nella figura 2/A, mentre i dettagli di assemblaggio al mast sono indicati nella figura 2/B.

# Realizzazione pratica

- Materiale necessario:
- Filo di alluminio Ø3 mm
- Tubo di alluminio Ø4 mm
- Barra di ottone filettato M6
- Viteria di ottone M3
- Supporto modulare tipo CKC/2 od equivalente.
- Lamierino di alluminio 8/10
- Tubolare scatolato di alluminio 15×15 mm
- Giunti meccanici a T in lamiera zincata (TV)
- Morsetti da palo (TV)
- Spezzoni di cavo coassiale e vetronite.



# Modifica del modulo di supporto originale

L'antenna è assemblata su un modulo di plastica tipo CKC/2. La prima cosa da fare è filettare M6 il foro Ø 5 esistente. Successivamente si praticano due fori da Ø3,5 mm nella parte superiore per una profondità di circa 20 mm ... in pratica si allargano ed allungano quelli esistenti fino ai valori richiesti.

# Preparazione dei contatti elettrici

Il contatto elettrico con i lati triangolari è basato sull'uso di due sezioni di barra di ottone filettata M6, lunghe circa 30 mm e ciascuna forata da  $\varnothing$  2,5 mm ad una estremità. Il foro deve poi essere filettato M3 per ospitare la barra di ottone (M3) dello stub a mezz'onda.

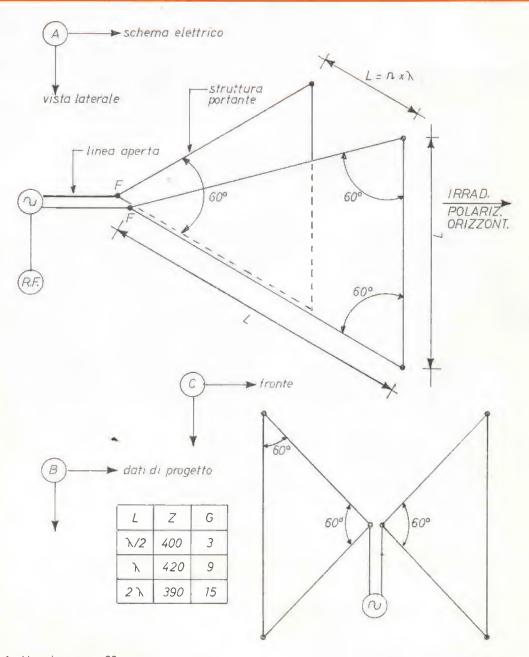

figura 1 - Horn in gamma 23 cm



# Preparazione del loop triangolare

L'antenna è formata da due loop triangolari in filo di alluminio Ø3 mm. La lunghezza è pari a due lambda per lato... in totale circa 462,8×3 mm. Suggerisco di tagliare il filo a lunghezza un poco abbondante e fare gli opportuni accorciamenti in seguito. Poiché il loop deve essere assemblato su una barra da ØM6 bisogna preparare un occhiello del diametro leggermente più grande avvolgendo il filo su una punta da

trapano da Ø7 mm e stringendo il tutto in morsa. Dopo preparato l'occhiello si allargano i due fili secondo l'angolo previsto di 60° senza ovviamente deformare l'occhiello stesso. Alla lunghezza di 462,8 mm dal centro dell'occhiello si piega il filo di alluminio per fare la base del triangolo. Analoga operazione per l'altro lato. In questo modo i due fili si sovrappongono; non resta che determinare il centro e tagliare con un margine di 10 mm in più.



figura 2 - Assemblaggio sul mast

Il collegamento tra le due estremità si ottiene infilandole in un tubetto di alluminio Ø4 mm e bulinando in modo da bloccare il tutto in posizione. Il procedimento suggerito nella figura 3/B è facilitato se si ha l'accorgimento di disegnare la sagoma del triangolo equilatero su una tavoletta oppure un pezzo di cartone. Il tocco finale consiste nel bloccare il triangolo, così preparato, in morsa e praticare la piega a 30° sul piano verticale. In altre parole i due triagoli si devono allargare verso l'esterno secondo un angolo finale di 60°. (Vedi schema elettrico figura 1/A ed 1/B).

# Preparazione dello stub a mezz'onda

Lo stub è assemblato direttamente sul modulo di supporto a contatto con le barrette di ottone M6. Lo stub è ricavato da barrette di ottone filettato M3 tagliate alla lunghezza di 115 mm circa. Ogni barretta è avvitata nella sezione M6 precedentemente forata e filettata M3. La barretta si comporta come un dado, tuttavia un controdado M3, esternamente assicura il tutto in posizione definitiva.

I dettagli di costruzione sono riportati nella figura 3/D. In essa si vede che la coppia di barre filettate è cortocircuitata alla estremità opposta a quella di ancoraggio; il cortocircuito si ottiene con una striscia di lamierino di alluminio od altro materiale conduttore, sagomata come in figura e forata Ø3 mm alla distanza di 17 mm circa (lunghezza dello stub).

La barretta di cortocircuito è ovviamente mobile per la ottimizzazione del sistema di adattamento, tuttavia è mantenuta in posizione definitiva da una coppia di dadi M3. In posizione intermedia avviene il fissaggio dei contatti del dispositivo bilanciatore (balun a mezz'onda), quindi è indispensabile un'altra coppia di dadi M3.

# Preparazione della struttura portante

Il sistema adottato si basa sull'uso di tubolare scatolato di alluminio da 15×15 mm, assai pratico ed adatto alla minuteria di tipo TV. Naturalmente ogni autocostruttore si deve regolare secondo le proprie necessità... nel caso qui descritto c'era da risolvere anche il problema dell'ancoraggio della coppia di triplicatori... quindi è stata studiata una speciale struttura. Il modulo di supporto è assemblato su una sezione verticale lunga circa 250 mm a sua volta fissata su una coppia di sezioni orizzontali lunghe circa 350 mm.

Il collegamento tra le sezioni di scatolato richiede l'uso di speciali giunti a «T» in lamiera zincata (Tecnologia TV). I giunti a T hanno fori da  $\varnothing$ 5 mm quindi sono bloccati in sede con viti inox da  $M5 \times 20$  mm. (Nel di-

segno si vedono solo le teste delle viti passanti). L'ancoraggio al mast di antenna è basato sull'uso di morsetti di tipo TV ed adatti allo scatolato da 15×15 mm. Il sistema di ancoraggio è semplificato nella figura di insieme 1/A. Il supporto isolante di alimentazione può scorrere liberamente nella sezione verticale di tubolare da 15×15 mm ed è tenuto nella posizione voluta dalla coppia di viti M3×12 mm prevista lateralmente nel modulo di assemblaggio. I fori esistenti devono ovviamente essere filettati M3 in precedenza.

# Preparazione del balun a mezz'onda

La tecnica di preparazione è ormai super collaudata. Prima di tutto si prepara una striscia di vetronite ramata con tre fori alla distanza di 17 mm, gli esterni più un foro in posizione intermedia. Nel caso descritto i fori sono per cavo tipo TV, quindi circa 5 mm, il diametro dell'isolante interno.

I dettagli di costruzione sono riportati nella figura 3/C. I cavi devono essere tagliati considerando il fattore di accorciamento, 0,82 per il cavo di tipo TV, oppure 0,65 se si usa cavo tipo RG58, RG8 o simili. Le estremità del cavo sono spellate per circa 15 (quindici) mm: i primi cinque sono stagnati, i successivi cinque sono per l'isolante scoperto ed infine gli altri cinque per il conduttore centrale. Le testate stagnate dei cavi sono infilate nella basetta di vetronite, possibilmente ramata solo da una parte, e fissate con saldatura nella parte inferiore.

Dopo avere saldato il conduttore centrale del cavo di alimentazione ad uno qualunque dei due conduttori esterni, si saldano i due capicorda da Ø 3 mm, eventualmente troncando una parte dell'anello in modo da ottenere una specie di gancio. (Maggiore praticità nel fissaggio allo stub a mezz'onda). Un poco di vernice trasparente aumenta la resistenza agli agenti atmosferici.

# Schema generale di assemblaggio

Si presuppone che tutte la parti siano state preparate secondo le istruzioni precedenti.

- Preparare la struttura portante e fissarla al mast per agevolare le operazioni di assemblaggio.
- Fissare il modulo di supporto nella sezione verticale.
- Avvitare le sezioni di barra filettata M6 e bloccarle in posizione con le barrette M3 dello stub.
- Completare lo stub con i dati e barretta di contatto mobile.
- Inserire i due triangoli e bloccarli in posizione con dadi M6 ben stretti.
- Collegare il balun a mezz'onda in posizione intermedia sullo stub.....



# **Taratura**

Le prove sono state fatte con eccitatore TRIO TS 770/E - 10 W in due triplicatori in serie ( $144 \times 3 = 432$ ,  $432 \times 3 = 1296$  MHz). L'uscita, circa 1 W, è stata ottimizzata per osservazioni del segnale rivelato su un'antenna standard di riferimento (Accoppiamento in fase

di dipoli), in un primo tempo e successivamente mediante inserimento di rosmetro tipo DAIWA - SHF... In queste condizioni il contatto mobile della barretta è stato fissato a 110 mm dal modulo di supporto mentre la posizione dei contatti del balun, a circa 18 mm, nelle stesse condizioni.



figura 3 - Alimentazione ed adattamento



# Conclusioni

L'antenna, nella sua semplicità, si è rivelata molto efficiente ed ha funzionato subito. Le prove sono state fatte esclusivamente in interno, ad una altezza di circa un metro da terra, in pratica su una morsa da banco! Il QSO, su una distanza di 25 km, con potenza di circa 1 W non ha mai presentato problemi.

# Osservazioni

In tempi succesivi è stato tentato anche un accoppiamento parallelo di due antenne... ma l'esperienza non è stata studiata a fondo. Il problema è aperto a chi lo vuole affrontare. In questo caso è indispensabile preparare una linea aperta fissata direttamente sui due supporti isolanti, mentre lo stub a mezz'onda è posizionato in posizione centrale. Il rapporto di trasformazione ottimale è 4:1 dato il valore di impedenza risultante dal parallelo, per cui va bene il cavo da 52  $\Omega$ .

N.B. Anche la realizzazione di questa antenna è basata sull'uso di una tecnologia specifica... sono naturalmente disponibile a fornire, entro certi limiti, il materiale necessario a chi avesse difficoltà alla realizzazione in proprio a livello amatoriale.

dei mesi scorsi.

| EI ETTD                                                                                                                                                                                                           | ONICA E.                                                                                                                                                                                                                                                                      | DMEI                                                                                                                                                                                                                       | via Corsico, 9 (P                                                                                                                                                                   | .ta Genova) 20144                                                                                                                                                                                        | MILANO                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LLLIIN                                                                                                                                                                                                            | ONICA E.                                                                                                                                                                                                                                                                      | M.IVI.E.I.                                                                                                                                                                                                                 | Telefo                                                                                                                                                                              | no 02 - 835.62.86                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |
| 74LS00 74LS01 74LS02 74LS03 74LS04 74LS05 74LS08 74LS09 74LS10 74LS11 74LS12 74LS13 74LS14 74LS32 74LS245 74LS245 74LS373 74LS374                                                                                 | L. 650 L. 2.100 L. 2.100 L. 2.100 L. 2.100                                                                                                                                  | LA 4420 LA 4422 LA 4430 LA 4440 LA 4445 MB 3730 MB 3731 M 51513 M 51517 TA 7203 TA 7204 TA 7205 TA 7222 TA 7310 HA 1366 HA 1367 HA 1368                                                                                    | L. 2.900 L. 3.500 L. 2.700 L. 5.650 L. 5.500 L. 7.750 L. 8.000 L. 3.650 L. 5.500 L. 5.500 L. 6.900 L. 3.750 L. 2.800 L. 3.400 L. 3.400 L. 5.650 L. 2.600 L. 4.250 L. 9.200 L. 4.550 | HA 1388 HA 1392 HA 1398 MM 53200 TDA 1054 TDA 1170S TDA 1190P TDA 2002 TDA 2003 TDA 2004 TDA 2005S TDA 2009 TDA 2822 TDA 2822 TDA 2822 TDA 2821 10 LED ROSSI 10 LED VERDI 10 LED GIALLI 6 DISPLAY MAN 74 | L. 8.900 L. 7.500 L. 7.900 L. 11.000 L. 2.950 L. 2.900 L. 3.050 L. 1.850 L. 2.000 L. 3.950 L. 4.900 L. 8.000 L. 3.000 L. 2.750 L. 1.500 L. 2.000 L. 2.000 C.C.L. 6.000 |
| mod. 97 ALTOP<br>mod. 98 ALTOP<br>mod. 99 ALTOP<br>mod. 101 ALIMEI<br>mod. 102 ALIMEI<br>mod. 103 ALIMEI<br>mod. 104 ALIMEI<br>mod. 105 ALIMEI<br>25V a 3<br>mod. 106 REGOL<br>mod. 107 VARIAT<br>mod. 108 AMPLII | ARLANTE per auto 80W ARLANTE per auto 60W ARLANTE per auto 60W ARLANTE per auto 80W NTATORE \$TABILIZZA* NTATORE \$TABILIZZA* NTATORE STABILIZZA* NTATORE STABILIZZA* NTATORE STABILIZZA* ,5A senza trasformator ATORE DI VELOCITÀ e TORE DI LUCE max 600° FICATORE STEREO mo | V Ø 130 mm BICONO V Ø 130 mm due vie V Ø 130 mm tre vie V Ø 160 mm tre vie TO per Autoradio 220V 170 con protezione elettr TO AUTOPROTETTO da TO con protezione elette e e contenitori, provato elettronico per trapano, V | .2V 2A<br>2,5A<br>onica regolabile da 5V a<br>1V a 20V 2,5A<br>tronica regolabile sia ir<br>e collaudato<br>potenza max 1200W                                                       | la coppia volt che in amper 0,7V                                                                                                             | L. 30.000<br>L. 38.000<br>L. 45.000<br>L. 48.000<br>L. 18.000<br>L. 20.000<br>L. 22.000<br>L. 12.000                                                                   |
| a boos mod. 110                                                                                                                                                                                                   | ter                                                                                                                                                                                                                                                                           | e canali 800W per canal<br>e DIN 12 contatti<br>5W<br>DW<br>a 9V a 16V 14.500 giri pe<br>NO                                                                                                                                | e completo di contenito                                                                                                                                                             | 2,5                                                                                                                                                                                                      | L. 9.000<br>L. 13.000<br>L. 17.000<br>L. 6.000<br>L. 16.000<br>L. 12.500<br>L. 2.500<br>L. 6.500                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                               | a L. 10.000 - Anticipo mini                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     | È sempre val<br>esposto nella                                                                                                                                                                            | pubblicità                                                                                                                                                             |



Le spese di spedizione sono a carico del destinatario. Non diponiamo di catalogo.

# L'ANTENNA E IMPORTANTE

# **SKYLAB**

Frequenza
Numero canali
Potenza max.
Impedenza nominale
Guadagno
SWR
Resistenza al vento
Altezza massima
Peso

27 MHz 200 1 Kw 50 Ω 7 dB 1,1 ÷ 1 120 Km/h 550 cm. 1800 gr.

La «SKYLAB» è la nostra antenna più venduta in Europa. È stata studiata per avere un'ottima sensibilità in ricezione ed una eccezionale penetrazione in trasmissione per una lunga durata ed una elevata resistenza meccanica. Sono stati usati: alluminio anticorodal, ottone e nylon. Tutti i particolari metallici di interconnessione sono eseguiti in ottone tornito.

# RADIALI ANTIDISTURBO:

La «SKYLAB» è completata da 3 radialini antidisturbo che hanno la funzione di diminuire le cariche di elettricità statica indotta sull'antenna.

## **BASAMENTO:**

Il basamento è costruito in un unico blocco di alluminio che permette di ottenere la massima robustezza meccanica assieme alla massima ermeticità delle connessioni.

## TARATURA:

L'antenna non richiede nessuna taratura in quanto viene fornita pretarata in fabbrica.

# **GABBIA ANTIFISCHIO:**

È così chiamata in quanto ancorando i 3 radiali inferiori al palo di sostegno impedisce quando c'è il vento che questi fischino.

# **FISSAGGIO**

Il fissaggio dell'antenna viene fatto direttamente sulla base ed è in grado di accettare pali di sostegno del diametro di 30 — 35 mm.



42100 REGGIO EMILIA · ITALY · Via R. Sevardi, 7 (Zona Ind. Mancasale) · Tel. (0522) 47441 (ric. aut.) · Telex 530156 CTE I

CTE INTERNATIONAL®



# Polmar CB 34AF **Omologato** 34 canali AM-FM



Apparato omologato in quanto risponde alle norme tecniche di cui al D.P. 15-7-77 allegato 1, parte l' dell'art. 334 del codice P.T. Prototipo DCSR/2/4/144/06/92199

Per il soccorso stradale, per Muovo! Per II soccorso strauare, per la vigilanza del traffico, per le gite in barca e nel boschi. ber 18 caccig e bei frite le atuvita sportive od trebbero 2900istiche che potrebbero attività sportive ed agomanone on immediato intervento medico, per una maggior funzionalità del revoro moustriale, artigianale ed lavoro industriale

agricolo.

Caratteristiche tecniche generali

Numero dei canali: 34 (art. 334 Codice P.T. punti 1-2-3-4-7-8) • Frequenze: da 26,875 MHz a 27,265 MHz • Controllo di freguenza: circuito P.L.L. a quarzo • Tensione di alimentazione: 13.8 VDC • Dimensioni: mm 225x150 x50 • Peso: kg. 1.6 • Comandi e strumenti: volume, squelch, PA, commutatore di canale, commutatore AM/ FM, indicatore digitale di canale. strumento S/RF meter, LED indicatore di trasmissione, presa per microfono, antenna, alimentazione, altoparlante esterno, PA.

**Trasmettitore** 

Potenza RF di uscita: superiore a 2.0 watt RF AM-FM. Tipo di modulazione: AM-FM. Risposta in frequenza: 0.5/ 3.0 KHz + dB • Strumento di controllo: RF meter indica la potenza relativa in uscita • Indicatore di trasmis-

sione: a mezzo di un LED rosso. Ricevitore

Tipo di circuito: Supereterodina a doppia conversione con stadio RF e filtro ceramico a 455 KHz • Sensibilità: 0.5 μ V per uscita BF di 0.5 W • Rapporto segnale/rumore: 0.5 μ V per 10 dB S/N • Selettività: migliore di 70 dB a ÷ 10 KHz • Controllo di guadagno AGC: automatico per variazione nell'uscita audio inferiori a 12 dB e da 10 μ Va 0.4 Ve Risposta di frequenza BF: da 300 a 3.000 Hz • Frequenza intermedia: 10.7 MHz - 455 KHz • Controllo di guadagno ricevitore: 30 dB Potenza di uscita audio: massimo 3.5 W su 8 ohm

ASSISTENZA TECNICA: S.A.T. - v. Washington, 1 - Milano tel. 432704 Centri autorizzati: A.R.T.E. - v. Mazzini, 53 - Firenze tel. 243251 e presso tutti i rivenditori Marcucci S.p.A.



marcuccia

Scienza ed esperienza in elettronica

Via F.III Bronzetti, 37 Milano Tel 7386051

# RECUPERARE NECESSE EST

Come ricavare con buona approssimazione le caratteristiche di trasformatori privi di sigle.

# Franco Gani

Tra i componenti che l'accanito «demolitore» elettronico riesce a reperire, di gran pregio sono indubbiamente i trasformatori. Essi hanno prezzi commerciali non irrisori, ragion per la quale quando ce ne capita uno a tiro è doveroso far di tutto per recuperarlo.

Il più delle volte, purtroppo, i trasformatori risultano privi di ogni scrittura che possa aiutarci ad individuarne le caratteristiche e le prestazioni; nei casi più fortunati si riesce al più ad avere notizie sulle tensioni in gioco.

Proprio la tensione del primario è il punto di partenza per un'analisi più accurata: è molto importante perciò conoscerla. Vogliamo nel seguito riferirci ai trasformatori di alimentazione, dotati di primari a tensioni dell'ordine delle centinaia di volts (es. 220). Escludiamo cioè dalla analisi i trasformatori audio, di riutilizzo difficile, e gli autotrasformatori, cioè i trasformatori dotati di un unico avvolgimento e che non realizzano l'isolamento dalla rete, poiché essi sono ormai desueti nelle apparecchiature elettroniche.

Per conoscere le tensioni di funzionamento del trasformatore un buon aiuto può venire dalla circuiteria di cui esso fa parte. Allora prima di «estirparlo» da essa, sarà bene esaminare tutto ciò che lo circonda: i cambiatensione ad esem-

pio ci permettono di sapere quali sono le tensioni del primario; comunque la tensione indicata di alimentazione dell'apparecchiatura è praticamente sempre presente su una presa del primario. Supporremo noto, quindi, il valore della tensione ad una delle prese del primario.

Da un esame visivo ci sarà possibile distinguere il primario dal secondario in quanto, essendo destinato alle tensioni più alte ed alle correnti più deboli il primario è costituito da filo di rame di sezione minore, o comunque, laddove le sezioni sono circa uguali e non si dispone di un calibro, è l'avvolgimento di resistenza maggiore.

Spesso le resistenze degli avvolgimenti, però, sono molto piccole (centinaia di m $\Omega$ , o qualche  $\Omega$ ), cosicché il tester risulta appena sufficiente per valutarle: meglio sarebbe un multimetro elettronico.

Continuando l'analisi statica,

cioè in corrente continua, cioè con un ohmetro, possiamo ricostruire completamente lo schema elettrico del trasformatore: a tal punto ci troviamo di fronte ad una situazione del tipo di figura 1. Notare che delle tensioni in gioco ne è nota solo una di primario, inoltre è possibile che esistano più di 2 avvolgimenti (es.: un primario e 2 secondari).

Possiamo adesso alimentare il primario con la tensione supposta nota. Leggeremo con un voltmetro tutte le altre tensioni in gioco. Dal punto di vista delle tensioni l'analisi può ritenersi conclusa.

Cambiando la tensione di alimentazione sulla presa solita, tutte le altre tensioni varieranno proporzionalmente, giacché ovviamente restano legate dal rapporto di trasformazione.

È da determinare ora la potenza del trasformatore, o, che è lo stesso, le correnti massime eroga-



figura 1 - Schema generico di trasformatore.



bili. Va premesso che le limitazioni alle correnti erogabili nelle macchine elettriche, ed in particolare nel trasformatore nascono da considerazioni di carattere termico: nel progettare il trasformatore si è tenuto conto del fatto che gli isolanti adoperati (smalto dei fili e cartoncino fra avvolgimento primario ed avvolgimento secondario) durano un certo numero di ore se la loro temperatura non supera un certo valore. Da ciò nasce ad esempio un trasformatore con vita media di 20.000 ore (oltre 2 anni), a funzionamento ininterrotto con corrente erogata di 5 A.

Se la corrente erogata supera di 0,5 A il valore nominale, cosicché ad esempio la temperatura degli avvolgimenti cresca di 5 o 6° C, rispetto a quella prevista dal progettista, la vita media si dimezza.

Da queste considerazioni traspare la fondamentale importanza di far funzionare il trasformatore nei limiti termici previsti dal progettista.

Esporremo tre criteri per ricavare le correnti massime.

Il primo è molto semplice: supposto che il filo di rame tolleri una densità di corrente di 2,5 A/mm², trovato il diametro D in mm del filo con un calibro può scriversi:

$$I_{MAX} = \pi \left(\frac{D}{2}\right)^2 \cdot 2.5 \cong 2 \cdot D^2$$

Ossia, approssimativamente, la corrente massima sopportabile è in A il doppio del quadrato del diametro del filo in mm.

Al giorno d'oggi, giacché il prezzo del rame tende a salire, le ditte che fabbricano fili di rame impiegano dielettrici migliori, cioè più resistenti all'aumento di temperatura. Si arriva così a densità di 5 A/mm². Tuttavia, prudenzialmente è bene supporre 2,5 A/mm² come intensità massima.

La seconda strada, basata su considerazioni progettuali relative al flusso massimo nel traferro, prevede di misurare la sezione del nucleo, ossia della colonna attorno alla quale è avvolto il rame: se le 2 dimensioni sono a e b (vedi figura 2) può scriversi:

$$P_{\text{max}}(W) = c \cdot (a \cdot b)^2$$
, dove  $c = 0.95$ 

c rappresenta un coefficiente di stipamento, che tiene conto cioè del fatto che la sezione del nucleo misurata è maggiore della sezione reale, essendo i lamierini coperti da vernici isolanti.

Da notare che questa relazione è valevole per trsaformatori di ottima qualità, e costruiti a regola d'arte: può perciò a volte risultare ottimistica.

La terza maniera può considerarsi una «prova su strada»: infatti mentre le due precedenti possono paragonarsi alla deduzione della velocità massima di un'automobile a partire dalla conoscenza della cilindrata del motore, questa terza assomiglia a lanciare al massimo un'automobile ed a misurarne la velocità. Consiste infatti nel caricare il trasformatore e nel misurare per quale corrente la temperatura oltrepassa i limiti leciti. Tali limiti sono espressi in tabella 1.



figura 2 - Nucleo di ferro del trasformatore.

La prova consiste nel misurare le temperature degli avvolgimenti relativi a 2 carichi diversi. Nell'impossibilità di raggiungere l'avvolgimento del quale si vuole misurare la temperatura con un ter-

mometro, si dedurrà la misura termica da una misura di resistenza: infatti è noto che l'aumento di temperatura  $\Delta T$  è legato all'aumento di resistenza  $\Delta R$  da:

$$\Delta T = T_f - T_i = \frac{\Delta R}{R_i \cdot 0,0039} = \frac{R_f - R_i}{R_i \cdot 0,0039}$$

OVE

 $T_f$  = temperatura finale

 $T_i$  = temperatura iniziale  $R_f$  = resistenza finale

Ri = resistenza iniziale

0,0039 = coefficiente di temperatura del rame.

Il problema è ricondotto a misurare delle resistenze. La cosa è tutt'altro che semplice, tenendo presente che siamo interessati a valutare delle differenze di resistenza del valore di qualche millesimo di  $\Omega$ . Non sono sufficienti a questo scopo gli strumenti d'uso comune: occorre realizzare il banco di misura di figura 3. Omettiamo, per brevità, ogni considerazione rigorosa sulla precisione della misura. Occorre però precisare che il millivoltmetro deve essere elettronico.

Con R<sub>A</sub> si regola l'intensità della corrente così da mandare a fondo scala l'amperometro, leggendo su di esso ad es. 50 mA. Si legge sul voltmetro la tensione ai capi di Rx: sia essa ad es. 60 mV:

$$Rx = \frac{60 \text{ mV}}{50 \text{ mA}} = 1.2 \Omega$$

∠Così si determina Rx.

Col banco di misura descritto si misura a freddo la resistenza di uno degli avvolgimenti del trasformatore. Converrà esaminare il primario, poiché, avendo esso resistenza maggiore, dà variazioni assolute di resistenza più apprezzabili. Nota la resistenza a freddo, si



carica il trasformatore con una corrente di valore conosciuto, ad es. con la corrente prevista a partire dalla sezione dei fili, finché esso non raggiunge la temperatura di regime, cioè non aumenta più, cosa che è segnalata dal fatto che neppure la temperatura del ferro, misurabile con un termometro, aumenta ulteriormente.

A questo punto si misura nuovamente la resistenza del primario, e con la formula precedente si ricava l'aumento di temperatura, relativo alla corrente di carico in gioco. Se il valore della sovratemperatura è inferiore a quello massimo ammissibile si ripete la misura per una corrente di carico maggiore. Se superiore si dovrà ridurre la corrente di carico.

Si saranno così determinate due coppie di valori: corrente I - temperatura  $\vartheta$ . Supponendo tra esse una relazione del tipo

$$\vartheta(I) = h I^2 + R$$

che è largamente sufficiente ai nostri scopi, si determinano con le 2 coppie (I,  $\vartheta$ ) sperimentalmente trovate i 2 coefficienti h e K.

Posto  $\vartheta=\vartheta$  max, ricavabile dalla tabella 1 si trova  $I_{max}$ , cioè la corrente con la quale si dà il massimo di sovrariscaldamento ammissibile.

Nell'appendice riportiamo un esempio di calcolo.

Le resistenze di carico sono costituite da reostati in grado di sopportare le correnti in gioco; o artigianalmente da resistenze di stufette elettriche.

# Tabella 1

Sovratemperature ammesse in °C (Normativa CEI)

| Classe           | Y  | A  | E  | В  |
|------------------|----|----|----|----|
| Sovratemperatura | 45 | 60 | 70 | 80 |

Classe Y: isolamento con materiali organici (cotone, seta, carta, etc.) non impregnati né immersi in olio.

Classe A: con materiali come sopra, ma impregnati o immersi in olio, o con smalto oleoresinoso. Classe E: con smalto all'acetale di vinile, non immerso in olio.

Classe B: con materiali inorganici (mica, amianto, vetro) e materiale cementante organico.

Le sovratemperature si riferiscono ad una temperatura ambiente convenzionale di 40°C. Le temperature assolute massime ammissibili si ottengono perciò sommando 40°C alla sovratemperatura corrispondente alla classe in esame.

Da notare che la classe y è in disuso, e ad essa possono quindi appartenere solo trasformatori molto «anziani».

Per trasformatori più recenti l'ipotesi di massima prudenza è assumere che essi appartengano alla classe A, ossia che il loro avvolgimento non debba superare i 100°C.

Una nota finale: i suggerimenti fin qui dati sono ispirati a considerazioni prudenziali: in particolare laddove non si è tenuto conto del fatto che la temperatura media dell'avvolgimento, che è quella che noi deduciamo nelle nostre prove, è inferiore certamente a quella del punto più caldo del trasformatore, cioè a quella che più sollecita gli isolanti, si è scelta questa più semplice strada forti del fatto che certamente il riutilizzo del trasformatore non sarà continuo, così come pessimisticamente prevede la normativa di tabella 1, ma intermittente: cioè raramente il trasformatore funzionerà tanto a lungo a pieno carico da raggiungere la temperatura critica. Inoltre difficilmente la temperatura ambiente risulterà di 40°C.

# **Appendice**

Esempio.

 $R_i$  = resistenza del primario a freddo: 1,671  $\Omega$ 

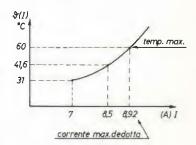

Carico di 7 A

Dopo 4 ore:  $R_f$  = resistenza primario 1,873  $\Omega$ 

$$\triangle R = 0.202 \Omega \rightarrow \triangle T =$$

$$=\frac{\Delta R}{R_i \cdot 0.0039} = 31^{\circ}C$$

L'aumento di temperatura è inferiore a quello ammissibile.

Carico di 8,5 A

Dopo 4 ore:  $R_f = 1,942 \Omega$ 

$$\Delta R = 0.271 \rightarrow \Delta T = 41.6$$
°C

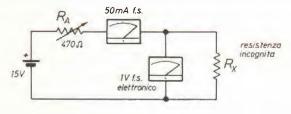

figura 3 - Schema del banco di misura.



# RONDINELLI COMPONENTI ELETTRONICI

| 164                      |                    |                              |                 | SN 74LS 481                | 22.000          | SN 76920                   |                   | TBA 780              | 4.800            | TCA 4500A                | 7 500             |                          | 8 000              | TDA 2870               | 6.400             | TL 060                      | 2.400              |                                    |                  | μ <b>Α 7</b> 11H                                 | 3.600            |
|--------------------------|--------------------|------------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------|----------------------|------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------|------------------|
| 6N 74C 20                | 1.800              | SN 74LS 71<br>SN 74LS 73     | 4.000<br>2.000  | BN 74LS 514<br>SN 74LS 514 | 7,000           | SN 76920<br>SN 76970       | 4 800<br>7 000    | TBA 7908             | 8.600            | TCA 4510                 | 10.800            | TDA 1490<br>TDA 1510     | 12 000             | TDA 3000               | 8.000             | TL 061                      | 2.500<br>4.200     | -                                  |                  | μΑ 711N<br>μΑ 714H                               | 3.300            |
| BN 740 30                | 1.500              | BN 74LB 74<br>BN 74LB 76     | Z 400<br>Z 900  | AN THE REY                 | 8,300           | 10                         |                   | TBA 800              | 2,360<br>2,760   | TCA 5500                 | 16 000            | TDA 1619<br>TDA 1600     | 10,500             | TDA 3080               | 2s 000            | T), 066                     | 4.000              | U 108<br>U 111                     | 6.000<br>8.000   | µA 718                                           | 18 990           |
| BN 745 33<br>SN 745 42   | 1.800<br>3.600     | BN 74LS 76                   | 2.000           | SN 7811<br>SN 7820         | 1300            | SD 41F<br>SD 42F           | 8 000<br>8 000    | THA FIGAR            | 2.350            | TCA 5680                 | 500               | TOA 1550<br>TOA 1870     | 1 200              | TDA 2001<br>TDA 3190   | 5.700<br>6.800    | TL 071                      | 1.800<br>2.650     | U 114<br>U 110                     | 13,600           | μΑ 720H<br>μΑ 721PC                              | 4.500<br>6.300   |
| SN 74C 48<br>SN 74C 73   | 3,200              | SN 74LS 60<br>SN 74LS 81     | J 400           | SN 7322<br>SN 7523         | 4:400<br>4:200  | 80 KD6                     | 1-500             | TBA \$10P            | 2 300            | 71                       | A.                | TOA 1909                 | 1890.6             | TOA 2500               | 4 300             | 73, 87%<br>TL 074           | 5.500<br>6.400     | U 117<br>U 120                     | 21.500<br>18.000 | μΑ 723H<br>μΑ 723N                               | 1.900            |
| SN 74C 74<br>SN 74C 76   | 2 400              | 59 74 E N                    | 3 200           | SH TSAE<br>SH 7E35         | # 400<br># 000  | YAA                        |                   | TBA S105H            | 4 900            | CONT. ACT                | 3 (REC.<br>4 000) | TDA 1906A                | 3 0090             | TOA SOOR               | H 000             | TL 660                      | 1.800              | Ų 123                              | 12.000           | μΑ 725<br>μΑ 725P 6                              | 9.500<br>6.000   |
| EN 74C 83                | 2.500<br>4.000     | SN 74LS 83<br>SN 74LS 84     | £ 680<br>4 400  | 3N 75107                   | 7 400           | TAA 320                    | 5 800             | THA 820              | 1 BEED<br>1 BEED | TDA 640                  | 5.5(0)            | TOA 1610<br>TOA 1640     | 10.000             | TDA 3410<br>TDA 3400   | 4 600             | 71, 041<br>71, 063          | 1.800<br>2.400     | U 142<br>U 143                     | 5.600<br>5.600   | μA 728H                                          | 49,000           |
| 5N 74C 85<br>6A 74C M    | 6 000<br>E 200     | SN 74LS 88                   | 2 500           | SN 75168<br>SN 75109       | 3 800           | TAA 380                    | 5 000             | TBA 4207             | £ 000            | TDA 440C                 | 5-500<br>8.000    | TOA 1950<br>7DA 2000     | 9 500              | TOA 3500<br>TEVA 3501  | 21.000            | TL 083<br>Th 064            | 4.600              | U 145<br>U 176                     | 58.000<br>3.000  | μΑ 727H<br>μΑ 729                                | 81.000<br>5.000  |
| SH FAC BO                | 15.000             | SM 74LS 87                   | 14.000          | SN 75110<br>SN 75110       | 3,000           | TAA 450                    | 14 000            | YHA THE              | 9 300            | TOA HID                  | 4 500             | 10'V 3005                | 3 000<br>3 930     | TDA 3509<br>TDA 3509   | 21 000<br>21 000  | Tt. 1860-                   | 5.800              | U 180                              | 9.800            | μA 732PC                                         | 4 500            |
| 58174C 85                | 4-000<br>4-000     | SN 74LS SO<br>SN 74LS SY     | 2 600<br>000 3  | SH 75113                   | 4.000           | TAA 690<br>TAA 621         | 8 900<br>3 800    | TBA 900G             | 3 400<br>16 900  | TDA 7480                 | 2.890             | TDA 2003<br>TDA 2004     | ILDOO              | TDA 3510               | 21,000            | Tt. 082                     | 4 200              | U 181<br>U 183                     | 16.000<br>40.000 | μΑ 733H<br>μΑ 733CH                              | 3 100<br>4 400   |
| BA 74C HS<br>SR 74G 107  | 31.0000            | 6H 7HLS 97<br>8H 74LS 30     | 2 400           | SN 76114<br>SN 76118       | 8,000           | TAA HEE                    | 3.800             | TEA 270<br>TEA 2206  | 4.800<br>e 000   | TOA 1001A                | 0.000<br>7.300    | TDA 20058<br>TDA 20058   | 8 000<br>8 400     | TDA 2880<br>TDA 28480  | 3.0 000<br>10 000 | TL 168                      | 5 500<br>7 650     | U 211<br>U 212                     | 8,000            | μΑ 734DC<br>μΑ 730P                              | 14 800<br>3 700  |
| SN 74C 160               | 9.000              | SN 741,5 34<br>SN 741,5 36   | 2 400           | SN 75121<br>SN 75138       | 3,000           | TAA 570                    | 10 00G            | TBA 940              | ± 200<br>e 205   | TDA 1003A                | 10,000            | TDA 2006                 | 4.800              | TOA 25410              | 16 500            | TL 331<br>73, 931           | 1 400              | U 217<br>U 225                     | 5.000<br>10 000  | μΑ 740H<br>μΑ 741F 2                             | 28.600           |
| GN 74C 154               | # 500<br>4.635     | BH 743,5: 36                 | 3.000           | 6N J5180<br>6N 75161       | 7,000           | TAA SILB IJ                | 2.400             | TBA 950x1            | 6.200            | TDA 1008A                | 8.000             | TDA 2006<br>TDA 2008     | 8.003              | TEA 3061               | å≒.800<br>21.000  | 71. 336<br>TL 431           | 3 500<br>1 000     | U 2017                             | 4:800            | MA TATE 14                                       | 1.500            |
| SN 74C 165<br>SN 74C 157 | 7.000              | SN 74L8 105<br>SN 74L8 106   | 3.500<br>2.400  | SN 75152                   | 7.200           | TAA 611 C<br>TAA 611CX     | 3.000<br>4.200    | TBA IFF              | 9 000<br>9 880   | TDA 1008                 | 8.200             | TDA 2010                 | 4.200              | TDA 3670               | 13.000            | TL 440                      | 4 1990             | U 343<br>U 344                     | 4,000<br>3,000   | JA 741H<br>JA 747N                               | 2 452            |
| SN 74C 160<br>SN 74C 161 | 3.000              | SN 74LS 107<br>SN 74LS 108   | 1.900           | SN 76154<br>SN 75150       | 18.000          | TAA 621A 11                | 5.100             | TBA 1440G            | A 390            | TDA 1010                 | 12.000<br>4.800   | TDA 2020<br>TDA 2020D    | 6.400              | TDA 3571Q<br>TDA 3580  | 14.200<br>19.500  | TL 441<br>TL 481            | 6 (990)<br>8 (990) | U 250                              | 4.000<br>8.000   | µА 742H<br>µА 748F 8                             | 9.900<br>1.000   |
| SN 74C 162<br>SN 74C 163 | 3.000              | SN 74LS 109<br>SN 74LS 112   | 2.000           | SN 75183<br>SN 75184       | 3.800<br>5 000  | TAA 621AX 1<br>TAA 630 S   | 5.100<br>7 000    | TBA 2118             | 0.00             | TDA 1011                 | 4.900<br>7.000    | TDA 2030<br>TDA 2040     | 4.300<br>8 700     | TDA 3850<br>TDA 3800   | 15.000            | TL 488                      | 009.7<br>009.7     | U 254<br>U 257                     | 5.000            | HA TARF 16                                       | 1.800            |
| SN 74C 164<br>SN 74C 165 | 4.500              | SN 74LB 113                  | 2.200           | SN 75186<br>SN 78189       | 7.000           | TAA 661A<br>TAA 661B       | 5.200             | -                    |                  | TDA 1013                 | 8 000             | TDA 2048                 | 12 500<br>4 200    | TDA 3950<br>TDA 4000   | 9.500             | TL 496<br>TL 485            | 6 290<br>3 990     | U 263                              | 4.400            | JA 749                                           | 2.400<br>7.100   |
| SN 74C 173               | 4.500              | SN 74L8 121<br>SN 74L8 122   | 2.300<br>2.400  | SN 75218                   | 6 000           | TAA 661C<br>TAA 691        | 5 300.            | LCY (WHE             | 9.100            | TDA 1022                 | 21 000            | TDA 2054M                | 3 000              | TDA 4050               | 48 000            | TL 487                      | 6.800              | F) 584                             | 18,000           | ₩A 763<br>₩A 767                                 | 10.000           |
| SN 74C 174<br>SN 74C 175 | 4.000              | SN 74LB 123<br>SN 74LB 125   | 2.400           | SN 75238<br>SN 75270       | 9 000<br>6.400  | TAA FIR                    | 7 100             | 304.20%              | 7.000            | TDA 1024                 | 8 000             | TDA 2140<br>TDA 2150     | 5.400              | TDA 4092<br>TDA 4100   | 19.000            | TL 501<br>TL 505            | 10.200             | LI STORE                           | 14,000           | HA 258                                           | 4.000<br>6.000   |
| SN 74C 192<br>SN 74C 193 | 3.600              | SN 74LS 128<br>SN 74LS 132   | 2.600           | SN 75303<br>BN 75326       | 4.000<br>6.000  | TAA ITIA                   | 5300              | TOA 200              | 11.000           | TDA 1028<br>TDA 1029     | 13.000            | TDA 2151<br>TDA 2150     | 5.300              | TDA 4180<br>TDA 4200   | 5.800<br>8.450    | TL 514<br>TL 560            | 3 500              | U 318                              | 29.000           | MA TROUG                                         | 4.800            |
| SN 74C 195<br>SN 74C 200 | 3.600              | 9N 74L9 133<br>9N 74L9 136   | 2.800           | BN 75326<br>BN 75361       | 8.000<br>4.000  | TAA HID                    | 3.480<br>2.480    | TGA 2709             | 13.000           | TDA 1034N<br>TDA 1034D   | 8.500             | TDA 2161<br>TDA 2180     | 5.200              | TDA 42508<br>TDA 42500 | 7.100<br>7.500    | TL 607<br>TL 610            | 0.300              | U 327                              | 12 500           | μΑ 700H<br>μΑ 707PC                              | 6 000<br>5.600   |
| BN 742 221               | 6:000<br>6:800     | BN 70LB 137                  | 3.000<br>a pub  | 6N 75365<br>6N 75370       | 6.000<br>F2 000 | TAA 700                    | 1,920             | TCA DIREA            | 13,000           | TDA 10355<br>TDA 10357   | B 400             | TOA: 3010                | 2.600              | TELM MEMB              | E 0036            | TL FEE                      | 14.45              | U 328<br>U 336                     | 12 500<br>21 000 | μA 771                                           | 5.800<br>8.000   |
| EN THE 244               | T.000              | SN 74LS 138<br>SN 74LS 138   | 2 HO0           | SN 75450                   | 5100            | TAA BAD                    | 8.000             | TCA 2004             | 8,000            | TDA 1005U                | 8.500             | TOA 2010                 | 6 HD0              | TOA 4286U              | 8.900<br>8.400    | TL 710                      | FIG.               | 10,000                             | 18.800           | μΡ 772H<br>μΑ 778H                               | 9.000<br>4.900   |
| BN 746 379<br>SN 746 374 | 8.000<br>8.000     | 5N 74L5 148                  | 5.800           | SN TEAS                    | 2,000           | TAR 9618                   | 2.600             | TOA SHA              | 300              | TOA 16370                | 4.000             | TEA 3550<br>TEA 3821     | 12,500             | TEA ADRIT              | 12500             | TLRIO                       |                    | U 343                              | 8.400<br>18.000  | μΑ 776PC<br>μΑ 777                               | 4.000<br>4.200   |
| SN 74C 9G1<br>SN 74C 9G3 | 2 (100)<br>2 (100) | 5N 74LS 181                  | 3.400           | 5N FB456<br>5N 75HB        | 1.700           | TAR BULLA<br>TAR BULL      | 3 000             | TOTA STR             | in militi        | TDA 1040                 | 4 500<br>4 000    | TOA SEED                 | 13,000             | TOA AZRE               | € 900<br>F 500    | -                           | THE                | U 380                              | 2 200            | μΑ 783<br>μΑ 791                                 | 7 000            |
| SN 74C 903               | 3.1900             | 5N 74LS 183<br>BN 74LS 184   | 8 200<br>4 800  | 584 75480<br>75466         | 100             | TAA BIO                    | 5000              | TO STAN              | 7,800            | 104 1042<br>TDA 1044     | 8.000<br>8.800    | TDA 2625                 | (1.560             | TOA NEED               | 7.000             | THE HE                      | 94.000             | U 351<br>U 352                     | 2.800<br>5.000   | μA 796PC                                         | 25.000<br>3.500  |
| SN 74C RM                | 3.000              | BN 741,3 FSB<br>BN 741,5 158 | 2 400<br>2 702  | BN 75487                   | 4,000           | TATURE                     | 1.60              | TCA 321A             | 3.400            | TDA 1045                 | 4,700             | TOA 2525G                | 75.000             | TDA 4430               | 2.000             | 1965 1036<br>1965 1961      | 4 000              | U 363<br>U 354                     | 5 000<br>6.000   | μΑ 798CH<br>μΑ 788                               | 5 000<br>3 400   |
| BN 74C 866<br>BN 74C 907 | 3:000              | BN 74LS 157<br>BN 74LS 158   | 100             | 104 754HB                  | 7.500           | TAATA                      | 17                | TCA 301W             | 9 200 V          | TDA 1040<br>TDA 1047     | 7 A00<br>7 A00    | TDA 2830<br>TDA 2830     | 15:000<br>9:800    | TOA SEPT               | 9.009<br>4.800    | TANK YOUR                   | 10 000             | U 356<br>U 357                     | 13.200           | μΑ 900<br>μΑ 911                                 | 5.000            |
| SM 74C 909               | 8.000              | 59) 74LS 198                 | 1               | SN PSATE                   | 1 000           | Tax life                   | 200               | 70A 325              | 5 500            | TDA 1050                 | 6 000             | TDA 25320                | 10.000             | TOA 4400               | M-500             | TMB ID44                    | 16.600             | E2 6(2)                            | 18.000           | 31A 1310                                         | 4.000            |
| BN 74C 910               | 25 000<br>34 000   | SN 74LE 1                    | 400             | SN 75491                   | 3.00            | TBA                        |                   | TCA 325A<br>TCA 325W | 3.600            | TDA 1063<br>70 6 1064    | 4 100             | TDA 2546Q<br>TDA 2541    | 9.000              | DA 4430                | 8 200             | TMR 1100                    | 14.002             | U 410<br>U 411                     | 3,000            | 34 1000F B                                       | 8.900<br>8.400   |
| SN 74C W11<br>SN 76C S12 | 37 (0)             | 74L2 (40                     | 2.900           | 5N 75893                   | 7:000<br>F-004  | TBA 130a                   | 3,000             | TCA 331A             | 4.600            | 700A 1066                | 91.700            | TDA 25410                | 10.000             | TOA MAIN               | \$400             | TMS 1117<br>TMS 1121        | 38 900°            | 13 413<br>13 413                   | 2.900            | JA 1458P 14<br>JA 1458H                          | 2.400<br>8.600   |
| SN 74C 914<br>SN 74C 918 | # B000             | Sty Dalids (Sel              | 2 000           | SM YSAPA<br>SM 79497       | 1000            | TBA 120AE<br>TBA 120C      | 3 930             | TOA 301W             | 2 998<br>8 900   | TEA 1001                 | 1,000<br>2,600    | TDA 2545<br>TDA 2546     | 14 000<br>14 000   | TOA HESS               | B-000<br>7 200    | THE 1827<br>THE 1879        | 18.000             | U 416                              | # 500<br>4.800   | μΑ 3048<br>μΑ 3079                               | 6 000            |
| SN 74C 917<br>SN 74C 918 | 28.000<br>H 200    | 59 745 B 185                 | 3.000           | EN 76001NO                 | 1,000           | TBA (2000)                 | # BB#             | TEA 325              | 9.800            | TOA 1060<br>TOA 1061     | 3.000             | TOA MAN                  | M 000              | TDA 9650<br>TDA 9610   | 7.800<br>11.000   | TM0 1943                    | 10.000             | U 416                              | \$ 50b           | m.A. 5069                                        | 6-000<br>8-400   |
| SW 74C KID               | 19 000             | 5H 74L5 166                  | 13.000<br>8.002 | 5N 7600150<br>5N 760013N   | 1.900           | TBA 1200<br>TBA 120T       | 1 806<br>1 900    | TCA 3399             | 3.6kp<br>7.6kU   | TOA 1082<br>TOA 1087     | 4 600             | FOA PARA                 | 7000               | TDA 4600               | 8.800             | TMS 1966<br>TMS 3700        | 16.000             | U AEE                              | 4-000            | p.8.3401                                         | E-900<br>4.000   |
| SN F4C W21<br>SN F4C W22 | 14,000             | SH 74L5 189<br>SH 74L5 170   | 8-000<br>3-400  | 5N 76803                   | 4 300<br>3:600  | TBA 130V<br>TBA 221        | 2.200<br>3.000    | TCA 346-<br>TCA 346A | F 000            | TDA 1008                 | 7.900             | TO A 187                 | 19 000             | TOA 4610<br>TOA 4635   | 10,000            | TME 2113                    | 16.00U<br>It 000   | \$1 065<br>U 3096                  | 18 400           | µA 5403<br>µA 4136                               | 4 (99)           |
| SN 74C 923<br>SN 74C 925 | 78 000<br>95 900   | SM 74LS 173<br>SM 74LS 174   | 3-800<br>3-800  | 5N 78005<br>SN 78007       | 4 000<br>4 200  | THA EZI                    | 068 1             | TCA 350<br>TCA 350Y  | T1 000           | TOA 1073<br>TOA 1074A    | E 600             | TOA 2672                 | 14 000             | TDA 4700<br>TDA 6700A  | 44.500            | TME 2114<br>TME 3132        | 9 000<br>8 000     | U 2170                             | 6:400            | HA THERE                                         | 1.150            |
| BN 74C 928<br>SN 74C 927 | 24 500<br>25,000   | SN 74LS 175                  | 3 600           | SN 76000<br>SN 76013       | 3.4UU<br>4.800  | TBA 2408                   | 1,JI 50U<br>5.600 | TCA 420              | IF CUDY          | TDA 10TH                 | 20.000            | TDA 2872A<br>TDA 2578    | 16.000             | TDA 4718<br>TDA 4920   | 33.000<br>8.400   | TMS 3409<br>TMS 3412        | 10 000<br>E 000    | U 3034<br>U 3036                   | 36,000           | JUN TRICK                                        | 1:200<br>£300    |
| SN 74C 928               | 25.500             | SN 74LS 181<br>SN 74LS 189   | 6.500.<br>7.000 | SN 76023<br>SN 76033       | 4.000           | TBA 271<br>TBA 281         | 900<br>5.600      | TCA 420A<br>TCA 430  | # DOU !!         | TOA 1000                 | 10.060            | TDA 2576                 | 16.000             | TDA 4925               | 6.800             | TM8 3413                    | W 860              | FEDG (1)                           | 34.000<br>16.500 | PATROUTC                                         | 4.100<br>5.866   |
| SN 74C 929<br>SN 74C 930 | 30 000             | SN 74LS 190<br>SN 74LS 191   | 2 900           | SN 76104                   | 4.000<br>5.000  | TBA 311A 17<br>TBA 311A 22 | 6 000             | TCA 440<br>TCA 450   | TZ.DUI           | TOA NIMA                 | 7.000             | TDA 2576A<br>TDA 2577    | 13.200<br>16.000   | TDA 4940<br>TDA 4941   | 15.000<br>23.000  | TMS 3510<br>TMS 3515        | 12:000<br>12:000   | U 3043<br>U 3043                   | 12,000           | PERSONAL PROPERTY.                               | #2.600<br>31.000 |
| BN 74C 935<br>BN 74C 936 | 30.000             | SN 74LS 192<br>SN 74LS 193   | 2.900           | SN 78106<br>SN 78116       | 4.600<br>3.200  | TBA 325A<br>TBA 325B       | 6.000             | TICA ASSA            | 10-010           | TDA 1088                 | 3.000             | TDA 2580<br>TDA 2581     | 9.000              | TDA 4942<br>TDA 5800   | 11.200<br>9.200   | TMS 3529<br>TMS 3612        | 14.000-            | U 3043                             | 301000           | LA PROPER<br>LA PROPER<br>LA PROPER<br>LA PROPER | 36.000<br>40.000 |
| SN 74C 937<br>SN 74C 938 | 30.000             | BN 74LS 194                  | 2 900           | SN 76116<br>SN 76131       | 3 500           | TBA 325C                   | 6 50u<br>4 100    | TCA SII              | 4 R50            | 704 Fine<br>704 1093     | 11.000            | TDA 2581Q<br>TDA 2582    | 10.000             | TDA 5800<br>TDA 5610   | 9.200<br>9.200    | TMS 3613<br>TMS 3615        | 0.400<br>17.500    |                                    | _                | u.A. Thoreto                                     | 40.000           |
| 9N 74C 941<br>SN 74C 948 | 8.500<br>45.000    | SN 74LS 195<br>SN 74LS 196   | 2.900<br>3.300  | SN 76226<br>BN 76227       | 5.000           | TBA 331<br>TBA 341         | 2 B00<br>3 B00    | TCA SING             | 4 000<br>4 000   | TDA 1100SF               | 8.400             | TDA 2585                 | 11.000             | TDA 5611               | 9.200             | TMS 3617                    | 30.000             | UAAAA                              | 10,000           | ALL PRINTE                                       | 1.200            |
| SN 74C 849               | 24.000             | SN 74LS 197<br>SN 74LS 221   | 3.300           | SN 76225<br>SN 76231       | 5.000           | TBA 369<br>TBA 385         | 5 000<br>F 400    | TEA 9801             | 12000            | TOA 1102AF<br>TOA 11038F | 8.400             | TDA 2590<br>TDA 2591     | 9.000              | TDA 5700<br>TDA 5800   | 8.200<br>12.000   | TMS 3618<br>TMS 3621        | 7.400<br>32 000    | UAA ISE                            | 10.0             | A TRACK                                          | 1.800            |
| SN 74C 951<br>SN 74C 989 | 27.000             | SN 74LS 240<br>SN 74LS 241   | 5.800<br>5.600  | 6N 76322                   | 5.000<br>8.200  | TBA 396<br>TBA 400         | Tio               | TO 4 8000            | 4.000            | TOA ITMEF                | 9.300             | TDA 2591A<br>TDA 2591Q   | 9.000              | TDA 5820<br>TDA 5850   | 13.600<br>9.200   | TMS 3700<br>TMS 3701        | 10 50              | U. a.                              | 0.00             | μΑ 79GUIC<br>μΑ 79KXX                            | 6.500<br>5.800   |
| 5H 74LB 01               | 1.600              | SN 74LS 242<br>SN 24LS 244   | A 600           | 9N 75330<br>5N 76350       | £ 800<br>7.600  | THA 4000                   | 2.000             | TC MAYOR             | 4 000            | TDA 1111SP<br>TDA 1181   | 8.600             | TOA DIES                 | 18 100             | TOA 7000               | 4.600             | THE STOP                    | 15.00              | SIAM TING<br>SIAM TING<br>UAM TING | 7,200            | μA 79GKC                                         | 38.000           |
| SH TALS ST               | 1 600              | TIN 24L5 THE                 | 2 000<br>2 000  | 98 78390<br>GN 76396       | 1.900           | TBA 410C                   | F (100)           | TCA HIST             | 4 000            | TOA 1160<br>TOA 1170     | 6:400<br>4 REQ    | TDA 2006                 | 15 000             | TOA POPUS<br>TOA POPUS | 4,400             | THE BYE                     | 18 000             | UAA JOB                            | 44.500<br>13.500 | µA 78HGA                                         | 42.000           |
| 8H 7HLB 04<br>5H 7HLB 05 | 1.650              | SN 24LS 347<br>SN 24LS 34B   | 4.300           | 514 76430                  | 4.500           | TRA 4000                   | 1. H2K2           | TCA 640<br>TCA 600   | 19.500           | TDA 1170861              | 3.000             | TOA Jestin               | 19.500             | TDA 7770               | 4.800             | TME STOP                    | 14,000.<br>1000.   | DAX 200                            | 14 600           | XP                                               | _                |
| SIC YALD OF              | 2,000              | 6N TALE 249<br>6N TALE 251   | 4.000           | BN 76477W<br>BN 76477WF    | 11,000          | TBA 460<br>TBA 460         | 8.000<br>000:01   | TCA BOOM             | 12 000<br>4 800  | TC1A 1180                | 5.000             | TOA 2010                 | 12 400<br>5 500    | TOA 9803<br>TEA 5400   | 7.000<br>8.800    | THAN 2741                   | 100                | R.F.L                              | M                | XR 2206<br>XR 4161                               | 22.000           |
| SN 74LS 07<br>SN 74LS 08 | J.400              | EN 74LE 257                  | 3.300           | SN 76500                   | # 600<br>8,000  | TSA 680                    | N 500             | TEA TODY             | 15-500           | TDA 11804                | 5.800             | TOA 36110                | 5 900              | TDA 9403<br>TDA 9600   | 100               | TWO TIME                    | 17 NOO             | ULN 2001                           | 4 800            | ARI 9187                                         | 6.500            |
| SM TALE DO<br>SM TALE TO | 1 HHR<br>1 600     | IN 74L5 251                  | 2.500           | 6N 76533<br>6N 79533       | 9.000           | TSA 800P<br>TSA 370        | 14.000<br>9.300   | TCA 738A             | 11.50d           | TOA 1100                 | 1.800<br>200 I    | TOA BELL                 | 18 500             | TOA 9616               | 7,200             | EMS SHOW                    | 24 000<br>8 000    | DFN 5003<br>DFN 5003               | 4 600<br>4 600   |                                                  |                  |
| 5N 74LS 11<br>SN 74LS 12 | 1.800              | EN 74LS 260                  | 3.900<br>4.500  | 5N 78544NQ                 | 0.000           | TBA 5200                   | 4.000<br>6.000    | TCA 748A<br>TCA 750  | 8.000            | TDA 11HI<br>TDA 1200     | 11.000<br>5.800   | 70A 2670                 | 10.000             | - LOW NO.              | 1.00              | Parts paper<br>Parts states | 21 000             | ULN 2004<br>ULN 2023               | 5 000<br>4 800   | 11C83                                            |                  |
| <b>SN 74LS 13</b>        | 1.600              | SN 74LS 266<br>SN 74LS 273   | 4.400<br>8.200  | SN 78545N                  | 6.000           | TBA 530                    | 3.600<br>4.800    | TCA 750Q             | 10.000           | TDA 1220                 | 4.000             | TDA 2630<br>TDA 2631A    | 15.000<br>12.000   | 280                    | 1                 | 7MS 3835<br>TMS 3846        | 24 000<br>12 000   | ULN 2084                           | 10 000           | 11C80<br>2101                                    | 200.00           |
| SN 74LS 14<br>SN 74LS 15 | 2.400<br>1.800     | SN 74LS 279<br>SN 74LS 280   | 8 200<br>6.200  | SN 78545NQ<br>SN 78546P    | 7.200<br>5.500  | TBA 540                    | 4.200             | TCA 760A<br>TCA 760B | 2.800            | TDA 1235<br>TDA 1236     | 16.000<br>16.000  | TDA 2640<br>TEM 26400    | 11.500             | TEA VINE               | 4.700             | TMS 3848<br>TMS 3850        | 10 000<br>24 000   | ULN 2284<br>ULN 2216               | 8 000<br>000 B   | 2102                                             | 12.000<br>8 000  |
| SN 74LS 18<br>SN 74LS 17 | 1.800              | SN 74LS 283                  | 3.300           | SN 78550<br>SN 78556P      | 900             | TBA 550Q                   | 8.000<br>8.500    | TCA 770D<br>TCA 780  | 8.600            | TDA 1251<br>TDA 1270     | 3.500<br>7.100    | TIDA SHIII<br>TIDA SHIII | 6 000              | TEX 1000               | 4.600             | TM8 3851                    | 5 500<br>9.000     |                                    |                  | 2114<br>2518                                     | 14.000<br>23.000 |
| SN 74LS 18<br>SN 74LS 19 | 1.600              | SN 74LS 325                  | 11.000<br>4.400 | SN 78560<br>SN 78500       | 5.500           | TBA 580D<br>TBA 580C       | 6.000<br>3.500    | TCA 800<br>TCA 810A  | 15.000<br>16.000 | TDA 1274<br>TDA 1327A    | 8.000<br>7.500    | TOA SHEET                | 200                | TEA 1018               | 3.900<br>4.200    | TM8 3855<br>TM8 3858        | 14 000             | Z SOCTC                            | 26 000           | 2532<br>2708                                     | 30.000<br>18.000 |
| SN 74LS 20               | 1.600              | SNL74LS 326<br>SN 74LS 327   | 4.300           | SN 78520N<br>SN 78620NO    | 3.300           | TBA 570<br>TBA 570AQ       | 4 000<br>3 800    | TCA 8306<br>TCA 830  | 3 000            | TDA 1386                 | 10.500            | TOM 2000                 | I d'Issa           | TEA 1020SF             | 6.200<br>11.000   | TMS 3881<br>TMS 3665        | 13.000             | 2 80CPU<br>2 80PIO                 | 26.000           | 2718<br>2732                                     | 16.500           |
| SN 74LS 21<br>SN 74LS 27 | 1.600<br>1.600     | SN 74LS 352<br>SN 74LS 385   | 3 800           | SN 76822                   | 3.400           | TBA 625A                   | 3.800             | TCA 850              | 8.600            | TDA 1405                 | 4.000<br>2.400    | 784,9700                 | DOMEN              | TEA 1022<br>TEA 1024   | 10.000            | TMS 3888                    | 22 000<br>22 000   | Z BOPIO<br>Z BOSIQ                 | 28.000<br>42 000 | 2784                                             | 36 000           |
| 5% FALS 30<br>SM FALS 30 | T 600              | 5N 74L9 366<br>NW 74LS 367   | 2.5950<br>e.000 | SM 78823<br>SM FAHOU       | 9.400<br>9.000  | 19/A 605C                  | 2,963             | TOA BOD              | 2 900            | TDA 1412                 | 11790             | TOW ACTO                 | 10 000             | TEA 1029               | 21.000<br>17.500  | TME 3671                    | 12 000             |                                    |                  | 4096<br>4116                                     | 8 000<br>11,000  |
| 8N 74LS X3<br>86 74LS 37 | 1 000              | 649 74L9 373                 | 5 000           | 624 PSQ40<br>SH 75650H     | 4.800           | TRABETA EST                | 6 U00<br>E 000    | TCA MIC              | 3 600            | TDA 1413                 | 1000              | FRA 3/30                 | 21 890<br>13 800   | TEA 1034               | 5.800             | TM9 3884                    | 7 000              | μA 702CN                           | 5,000            | 4164<br>4334                                     | 25 000<br>8,000  |
| GH TALS 30               | E:0081             | 5N 74LS 37X<br>SN 74LS 377   | 1.000<br>1.000  | Sin Pasitionica            | 3 600           | TEA 601/EST                | 8 936<br>8 936    | TCA 940E<br>TCA 958  | A. HOU<br>B. HOU | T0A 1420A                | 4.600             | TOA MIND                 | 16-500             | TEA 1035               | 30 000 att        | TMS 1463<br>TMS 3664        | 13 800<br>14 000   | μA 702CH                           | 5.200            | 4351<br>4380                                     | 4.000<br>4.500   |
| SM 14F# 49               | 1 PDQ<br>3 400     | SN 74LS 378<br>SN 74LS 390   | 1 000           | SN 76670<br>SN 76888       | 4.600           | TBA 700<br>TBA 720A        | 8 500<br>5 800    | TCA BBE              | 11.000<br>5.600  | TEA 1438L<br>TEA 1438    | 1008.k            | TOA 2790                 | 201 000<br>F21 000 | TEA 201E               | 8 500<br>11 000   | THE 400E                    | 8 000              | μΑ 703CN<br>μΑ 703CH               | 3.800<br>6.000   | 4371                                             | 5.000            |
| SN 74L5 30<br>SN 74L5 51 | * DANI<br>1 DOU    | SR 74LE 393                  | 4.20U           | SN 75707<br>SN 75708       | 7300<br>4.600   | THA 7384CI                 | 5 800             | TCA 850              | 11.008           | TEA 1450AU               | 4.808<br>10.000   | 704 2790G<br>704 2791    | 12,000             | TEA 2012               | 16 15001          | TMS 4042                    | 6 500              | μΑ 708BPC<br>μΑ 709CH              | 5.500<br>2.300   | 8118                                             | 25.000<br>27.000 |
| SN 74LS 54<br>SN 74LS 54 | 4 BOD<br>4 BOD     |                              | 7 000<br>14 000 | EM 76730<br>EN 76727       | 0.000           | TBA 750A                   | 9 000<br>9 800    | TC4 1985             | # 000<br>#:406   | TDA 1450<br>TDA 1450     | 7 890<br>6 900    | TOA PRES                 | 14,000             |                        | -                 | TMS 4100<br>TMS 4179        | 13 000<br>13 000   | μΑ 708N 14<br>μΑ 708N 8            | 1.800            | 6282<br>6301                                     | 14,500           |
| SH F41.5 AQ              | 1 1000             | SN 74LS 42E                  | 15.000          | SN 76736                   | 10.000          | TBA 750C<br>TBA 750        | 0.000 0           | TCA 2089<br>TCA 3188 | 4 mm             | TEA 1470                 | 7:100<br>H 501    | 1DA 9949                 | 18 8000            | TL 022                 | 2 100             | TMS 6010<br>TMS 9011        | 38.000             | μA 710N                            | 2.000            | 6308<br>6331                                     | 6.000<br>9.600   |
| NN FFLS 70               | 1 2019             |                              |                 | SN 76810F                  | 2 400           |                            |                   |                      |                  | the rende                | 4.22              | 1(LA 2641                | 6,000              | TL DAY                 | 4,700             |                             |                    | я <b>А 710СН</b>                   | 3 100            |                                                  | - 100            |

Sono sempre valide le nostre condizioni di vendita su quanto da noi esposto nei mesi scorsi sulle pagine pubblicitarie di questa Rivista. NEL VOSTRO INTERESSE CONSULTATELE.

## CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA:

Gli ordini non verranno da noi evasi se inferiori a L. 20.000 o mancanti di anticipo minimo di L. 5.000, che può essere versato a mezzo Ass. Banc., vaglia postale o anche in francobolli. Per ordini superiori a L. 50.000 inviare anticipo non inferiore al 50%, le spese di spedizione sono a carico del destinatario. I prezzi data l'attuale situazione di mercato potrebbero subire variazioni e non sono comprensivi d'IVA. La fattura va richiesta all'ordinazione comunicando l'esatta denominazione e partita IVA, in seguito non potrà più essere emessa.



# MACCHINA -BASIC

# Giuseppe Aldo Prizzi

È un programma il cui scopo è quello di leggerne un altro, residente su disco, e compilato in linguaggio macchina, di ricavarne i codici inserendoli in una serie di linee DATA che vengono via-via create, in uno con lo statement READ ed il ciclo FORNEXT necessario alla loro lettura, e alla serie di istruzioni POKE per reinserirli nella memoria al posto corretto.

In tal modo un qualsiasi programma in linguaggio macchina può essere letto, tradotto in BASIC e, se del caso, incorporato nei vostri programmi.

L'utilità della nostra proposta si farà maggiormente sentire quando oggetto della trasposizione saranno quelle utilities in codice macchina che possono dare ai vostri programmi quel tocco di professionalità...

# Come funziona

Quando si dà il via al programma, dapprima chiede il nome del programma in linguaggio macchina da convertire (linee 60-70).

Esso dovrà essere presente sul disco sotto forma di file programma, richiamabile — come sempre — o tramite monitor, o tramite la sequenza LOAD «nome programma», 8, 1.

Poi viene richiesto il nome sotto il quale dovrà essere creato il programma BASIC prodotto alla fine (linee 75-85). Il nome di questo non dovrà essere già presente sul disco.

Il programma è strutturato in modo da verificare eventuali condizioni di errore, ed avvertirvene.

Un programma di enorme utilità per tutti i possessori di computer Commodore.

O almeno per quelli che possiedono un'unità a disco. E non sono pochi.

Si tratta — come vi potrete accorgere dalla descrizione che segue, di una di quelle che gli americani chiamano «invaluable utility». Ed infatti l'ispirazione per questo articolo è stata tratta da un «Pet-Pourri» di un paio d'anni or sono — apparso su Microcomputing.

Siccome per ottenere un lavoro corretto, di apertura dei files in lettura e scrittura contemporaneamente, non si può ricorrere ai comandi DOPEN dei BA-SIC più avanzati, così si è resa obbligatoria la sintassi standard relativa ai comandi di OPEN.

Per aggirare ostacoli dovuti a talune protezioni, si è dovuto trattare i programmi in modo inusuale, scarsamente documentato da Commodore, considerandoli come files sequenziali. Questo può essere fatto nelle fasi di elaborazione intermedia, senza pregiudicare il risultato finale.

Una volta aperti i files appropriati, la nostra utility legge e mostra l'indirizzo iniziale del programma in L.M. (linee 120-140). Quando il file programma è aperto in lettura, i primi due bytes letti sono l'indirizzo di caricamento nel formato della CPU 6502 (byte basso - byte alto). Quindi questo indirizzo è convertito nel suo valore decimale sommando il byte minore a quello maggiore moltiplicato per 256.

Si stabilisce poi un indirizzo di caricamento di 1025 all'inizio del programma BASIC che deve essere creato (linea 150). A seconda del sistema disponibile, questo è un valore standard oppure un valore che può essere rilocato dal sistema stesso.

Quindi funziona su tutte le macchine Commodore.

Ora si entra nel ciclo principale del programma, che legge un byte del programma in L.M. (linea 160), prende il valore decimale del byte (linea 165) ed aggiunge il dato alla linea del programma BASIC che viene costruito entro L\$ (170-175). Si incrementa quindi il conteggio della lunghezza del programma in L.M.



creata è controllata alla linea 180 per vedere se c'è ancora spazio e tale test definisce se scrivere ancora su di essa o se passare ad una successiva.

Prima di aprire quest'ultima, la riga appena definita viene scritta sul disco.

Quindi il programma ritorna alla linea 155 invece che alla 160 per piazzare il numero 131 (token dell'istruzione DATA) all'inizio della nuova linea.

La lunghezza della linea del programma BASIC Le linee 245-260 aggiungono la lunghezza della linea in L\$, più 5 bytes per ogni linea BASIC al puntatore LK per calcolare il link (indirizzo di partenza della linea BASIC successiva).

> Il valore del link, contenuto in due bytes, è scritto nel file programma BASIC seguito dal numero di linea BASIC anch'esso in due bytes in L1. Ad esso segue la linea definita in L\$ assieme ad un byte messo a 0 per indicare la fine della linea BASIC.

```
**************
  5 rem
         **
 10 rem
         **
 15 rem
                macchina --> basic
          **
 20 rem
                                      **
 25 rem
         **
                di aldo 9. Prizzi
                                      **
                                                         LISTATO
 30 rem
           **
                                      **
 35 rem
          **
                   9 or izia
                                      **
 40 rem
                                      **
 45 hem
         · ****************
                      : numero della Primalinea e dell' incremento
 50 li=10:l2=10;rem
         👉 tra le linee nel Programma basic oggetto
 55 rem
 60 Poke 53280,1:Poke 53281,1:Poke 646,6:Print "[clear]il Programma
 in m. l. da convertire e'"
65 Print :Print "--":Print
 70 input P$
 75 oPen 15,8,15
 80 open 7,8,5,"0:"+left$(P$,16)+",P,r)"
 85 inPut#15.en.em$:if en<>0 then Print "errore disco n."en"* ";em$:
    9oto 280
 90 Print :Print "asse9na il nome al Programma basic "
95 Print "che verra' generato -":Print
100 inPut P$
105 open 2,8,6,"0:"+left$(P$,16)+",P,w"
110 inPut#15,en,em$:if en<>0 then Print "errore disco n."en"* ";em$:
    9oto 280
115 Print :Print "attendere, Pre90[2 down]":Print "sto costruendo il
     nuovo Programma ...":Print
120 9et #7,c$:if st<>0 them 275
125 a3≈0:if c$<>"" them a3=asc(c$)
130 9et #7,c$:if st⊖0 then 275
135 c=0:if c$⊖"" then c=asc(c$)
140 a3=a3+(256*c):Print "indirizzo di Partenza ="a3:Print
145 lk=1025:nb=0
150 Print#2,chr$(1)chr$(4);
155 l$=chn$(131): mem
                        👉 token dello statement "data"
160 9et #7,c$:ss=st:if ss<>0 then 190
165 c=0:if c$<>"" then c≈asc(c$)
170 if len(l$)>1 then l$=l$+".
175 ls=ls+mids(strs(c),2):mb=nb+1
180 if len(₩)<65 then 160
185 9osub 245 9oto 155
190 if ss<>64 them 275
195 if
       len(l$)>i then 9osub 245
200 if nb≈0 then 280
205 nem
         👉 le linee che seguono creano una linea basic
    rem : del tipo * for x=0 to ... : read c: Poke ...+x,c: mext
l$=chr$(129)+"x"+chr$(178)+"0"+chr$(164)
210 rem
220 l$=l$+mid$(str$(nb-1),2)+":"+chr$(135)+"c:"
230 9osub 245:Print#2,chr$(0)chr$(0);
235 Print "lun9hezza ="nb+1" bytes":Print
240 Print "conversione effettuata": 90to 280
245 l=len(l$):lk=lk+5+l:x=lk:9osub 265
250 x≖l1:9osub 265:l1=l1+l2
255 for x=1 to 1:Print#2,mid$(1$,x,1);: next
260 Print#2,chr$(0);:return
265 x1=int(x/256):x2=x-(x1*256)
270 Print#2,chr$(x2)chr$(x1);:return
275 Print (Print "errore disco, Programma interrotto"
280 close 7:close 2:close 15
```

Si usa ancora un'altra subroutine alle linee 265-270 per convertire l'indirizzo linkato ed il numero di linea BASIC nel formato in due bytes voluto dal 6502 e descritto in precedenza.

# Ancora un momento...

Quando il programma di utility legge l'ultimo byte del programma in codice macchina e rivela la fine del file, ogni dato rimanente viene inviato al file-programma BASIC (linee 190-195). Lo STATUS (ST) viene salvato in SS dopo ogni lettura del file in L.M.

Deve avere il valore 64 alla fine del file.

Dopo che ogni dato è stato scritto nel file BA-SIC, un loop FOR-NEXT viene creato in L\$, inserendovi la lunghezza del programma in codice macchina come termine del conteggio e l'indirizzo di caricamento letto e usato come indirizzo per i POKE (linee 205-225).

Questa linea di programma è quindi scritta nel file programma BASIC assieme al link 0 (due bytes, ambedue a 0) che indicano la fine del programma BASIC creato dall'utility.

Prima di chiudere i files, il programma indica la lunghezza di quello creato.

Le linee create non eccedono i 78 caratteri, il che permette una limitata possibilità di correzione usando l'editor di linea, lo statement DATA abbreviato, sul listato stesso.

Cambiando i valori di L1 ed L2 potrete cambiare il numero di linea iniziale del programma creato, e l'intervallo tra due linee, allo scopo di permettere ulteriori modifiche al programma stesso.

Come già detto, io ho trovato questo programma molto utile, e spero che anche voi mi confermerete in questa opinione...

Buon lavoro.\_



# 5° MARC

mostra attrezzatura radioamatoriale &

componentistica FIERA INTERNAZIONALE DI GENOVA 14-15 DICEMBRE 1985 QUARTIERE FIERISTICO - PADIGLIONE C Possibilità di ampio parcheggio

ORGANIZZAZIONE: A.R.I. Associazione Radioamatori Italiani, Sezione di Genova Sede: Salita Carbonara 65B 16125 GENOVA Casella Postale 347

Segreteria della Mostra: P.zza Rossetti 4-3 16129 GENOVA Tel. 010-595586



Vi attende al suo Stand



# GARANZIA ANNI 1



TONO 9100 E

Demodulatore con tastiera, compatibile alls ricetrasmissione pan RTTY - CW - grafici, con la flessibilità operativa del codice AMTOR



KENWOOD TS 711 E/DCS VHF 144-146 MHz TS 811 E/DCS UHF 430-440 MHz

2 m - 25 W - ALL Mode base 70 cm - 25 W - ALL Mode base



ICOM ICR 71

Ricevitore HF a copertura generale da 100 kHz a 30 MHz
FM - AM - USB - LSB - CW - RTTV 4 conversion ton regolazione continua della banda passante 3 conversion in FM Sinetizzatora di voce optional 32 memorie a scansione



IC 271 (25 W) IC 271 H (100 W)

Ricetrametillore VHF - SSH CW - FM - 144 - 148 MHz Sintonizzatore a PLL - 32 memorie Potenza RF 25 W regolata da 1 W al valore mas



ICOM IC 745

Ricetrasmettitore HF Ricetrasmetitiore HF con possibilità di copertura continua da 1,8 a 30 MHz ) W PeP in SSB-CW-RTTY-FM Ricevitore 0,1-30 MHz in 30 bande Alimentazione 13,8 Vcc



celrasmetritore HF, CW, ATTY icetrasmetinore HF, CW, HTTY
e AM - Copertura continua
1,6 MHz a 30 MHz in ricezione,
Traemissiona - Dopplo VFO
Alimentazione 13 Vcc
Alimentatore optional



SX 200

Alcevitore AM - FM
n gamma VHFIUHF - 16 memorie
Lettore a 8 cifre - Alimentatore
ed antenna telescopica
in dotazione



TELEBRADUS

TELEREADER 670 E/610 E

Demodulatore CW - ASCII - BAUDOT

con regolazione della velocità di ricezione CW 3,50 W PM BAUDOT, ASCII, 45,45 - 300 Bauda

## KENWOOD R 2000

Ricevitore HF 150 kHz 30 MHz in AM · FM · SSB · CW 10 memorie alimentate a pile canner · Orologio/Timer · Squelch Noise · Blanker · AGC S'Meter incorporati Scanner

## **KENWOOD TS 430 S**

RTX HF 16 + 30 MHz RTX HF 16+30 MHz
copertura continua (1,6-30 MHz)
AM - FM - CW - SSB
Filtri IF/Notch - 5 memorie
Doppio VFO - Potenza 220 W PeP
Scanner - Aliment, 13,8 Volt dc
senza microfono - Peso kg 6,300



DISTRIBUTORE UFFICIALE

Ricetrasmethlore HF
a copertura continua
LSB. SSB. CW. FSK. AM
Potenza uscifa RF. 80 W AM
Potenza uscifa RF. 80 W AM
Frequenza frasmethlore:
Frequenza frasmethlore:
160-40-30-30-31-21-21-0 m
Ricetras frasmethlore:
150-41 Ricetrasmethiore HF



# **KENWOOD TS 940 S**

KFNW

KENWOOD TS 780 S VHF 144-146 MHz UHF 430-440 MHz

Ricetrasmetilitore ... 70 cm per SS8 - CW - FM - 10 memori Potenza uscita 10 W (1 W) Alimentazione 220 V / 13,8 V

ELETTRONICA TELECOMUNICAZIONI

# di DAI ZOVI LINO & C. 13ZFC

Via Napoli 5 - VICENZA - Tel. (0444) 39548

CHIUSO LUNEDI



# YAESU FRG 9600 Ricevitore a copertura continua VHF/UHF



TONO 5000 E

Demodulatore con instiers RYTY completa di monitor, orologio incorporato, generatore di caralteri, uscita per stampante ad aghi



Decodificatore · Demodulatore Modulatore per CW · RTTY · ASCII



2 m · 25 W · FM Mobile 70 cm · 25 W · FM Mobile



# YAESU FT 757

Ricetrasmettitore HF, FM, SSB, CW Trasmissione e ricezione continua da 1,6 a 30 MHz. Potenza 200 WPeP in FM, SSB, CW Acc. aut. d'antenna optional Scheda per AM, FM optional



# YAESU FT 730 R

Ricetraemetritore UHF FM 430 439 975 MHz Potenza uscila RF 10 W nentazione 13,8 Vdc



AR 2001

Ricevitore a scansione a copertura continua da 25 a 550 MHz · 20 memorie



KENWOOD • TS-770-E - TR-7800 - TR-2400 - TR-900 - TS-130-V/S - TR-2500 - TS-830 - TS-830 TS-780 · TS-770 · TS-930-S · TS-430-S · ACC. AUT. MILLER AT-2500 · COMAX · TELEREADER

LABORATORIO ASSISTENZA ATTREZZATO PER RIPARAZIONI DI QUALSIASI MARCA DI APPARATO

CHIEDETE LE NOSTRE QUOTAZIONI, SARANNO SEMPRE LE PIÙ CONVENIENTI VENDITA PER CORRISPONDENZA NON SCRIVETECI - TELEFONATECI!!!



SC 4000

Scanner portatile 26-32 MHz - 66-68 MHz 138-176 MHz 380-479 MHz Display a cristall Display a cristall Orologio incorporato Dimensioni ridotte

# PRIMA

# IL TRALICCIO

E POI LE ANTENNE Viene descritta la realizzazione del palo di sostegno per un'antenna HF e due per VHF

Angelo Barone, I7ABA

Le vicende della vita determinate senza la partecipazione della nostra volontà, la tranciatura di un RG8/U dovuta a mal funzionamento dello strumento indicatore della corsa del rotore (dopo 15 anni di lavoro), il trasferimento degli apparati all'altro lato della mia casa, mi avevano costretto ad operare male, con mezzucci di fortuna, per cinque lunghi anni. Ero stanco.

D'altra parte, l'età non mi consentiva più di librarmi nel vuoto, come quando si è giovani.

Mi è venuto incontro l'amico Gianni, I7VRK, che si è assunto la responsabilità della costruzione del palo, tutto progettato da lui, e finalmente, quindici giorni fa, esso svettava sulla terrazza. Devo precisare che mi sta venendo una certa avversione circa i disegni, perché sulle varie riviste incominciano a pullulare soltanto questi — e poche foto — talché si è spinti a pensare che si tratti soltanto di «elaborazioni a tavolino» e io, da buon sperimentatore (almeno lo spero) sono contrario in assoluto a questo, perché manca la prova del fuoco «on the air».

Dunque: il palo è stato realizzato in tubolare quadro da cm 12 per lato e 3 mm di spessore. Esso, montato, è alto circa m 9, però è stato suddiviso in quattro elementi da 2 m ciascuno, meno la base, che è lunga m 2,50 circa. Questa soluzione è stata dettata dalla necessità di poter por-



figura 1



tare il «palo» sulla terrazza di uno stabile anche di 12... piani, e con gli elementi di due metri si può usare l'ascensore.

Otto metri e mezzo, più l'uscita del mast fanno circa 9 m, anche di più. In figura 1 è visibile la realizzazione completa delle antenne già sul mast. Sotto è visibile l'«igrechellino» di I7VRK in attesa di «ordini=per piacere».

Gli elementi del palo vengono poi congiunti sul posto, previo inserimento di un tubo quadro più stretto, lungo cm 80, i cui angoli vengono portati a misura precisa dei vertici interni del tubolare del palo, più grande, saldando delle strisce di verzella ai quattro angoli. Si blocca la metà nel primo elemento con due bulloni da 8 mm di diametro e poi si inserisce l'altro elemento sulla seconda metà, bloccando di nuovo con altri due bulloni da 8 mm.

La figura 2 mostra questa operazione.

Prima che lo dimentichi, debbo specificare che tutti i pezzi sono stati precedentemente calati in un bagno di zinco.

Dopo l'unione dei due elementi, questi vengono saldati l'uno all'altro con tre punti di saldature per ciascun lato, onde provvedere ad una maggiore solidità.

La figura 3 mostra Gianni intento a fare le saldature.

Su un lato del palo (e quindi di ciascun elemento), è stato saldato una specie di binario a « $\pi$ », sul quale dovrà scorrere la parte mobile del palo che, su un tubolare a ferro di cavallo come in figura 4



figura 4

lungo 80 cm, vede saldati su se medesimo:

- a) la base sulla quale è imbullonato il rotore;
- b) il giunto cardanico su cui poggia il mast;
- c) un anello sul quale poggiano due cuscinetti a sfera fissati ad un asse trasversale al mast, di modo che il peso non è sul giunto cardanico e nemmeno sul rotore, ma sull'anello che è un tutt'uno con la parte mobile del mast, e quindi la rotazione dello stesso avviene sì per mezzo del rotore, ma è agevolata dai cuscinetti a sfera;
- d) un secondo anello in alto, passante per il mast, con bronzina in teflon;
- e) il gancio per la corda di acciaio da mm 6 del verricello.

La figura 5 mostra l'antenna delle HF già fissata sul mast e sulla culla ad altezza tale da poter lavorare con comodo, con I7ABA che manovra il verricello.

Infatti, al lato opposto del «binario», è fissato un verricello che permette di alzare o abbassare la parte mobile del palo e, quindi, il mast, con quanto vi è sopra.



figura 2



figure 3





figure 5

Alla punta del palo ci sono le due carrucole, nonché due fori da 8 mm per potervi inserire un fermo quando le antenne sono state già issate. All'uopo, sono stati realizzati degli «scalini» ai lati del palo, con fermo di sicurezza per il piede, ben visibili nella figura 2.

Per essere sicuri che le giunture dei binari collimino, viene precedentemente inserito nel piccolo vuoto di essi, un tubolare a «U» lungo 10 cm, fra elemento ed elemento, prima di fare le saldature.

Il palo, oltre che essere fissato ad un muro doppio 80 cm con due opportune zanche trasversali per mezzo di cemento rapido e fine polvere di pietra, è tenuto fermo da due sistemi di controventi, uno alla metà e l'altro alla punta. I piuoli di fermo dei tiranti sono fissati ai muri, tutti per mezzo di sbarre filettate da mm 12 con fori a passare e placche di metallo alle due estremità.

La realizzazione è stata collaudata dalla recente tromba d'aria che si è abbattuta sulla zona il 3/8/85, con raffiche di vento fino a 140 km/h.

# LA GAZZETIA I

ANNO XCVIII - NUMERO 196

La Gazzetta

# **)EL MEZZOGIORNO**

di Puglia - Cornere delle Puglie

SABATO 3 AGOSTO 1985

place procurement oversitive ETA adjusts of over 66 number matrix objects to temperatural 250. Advances 250 flowership at 250 flowership a

ABBONAMENTI Tuto portri gitatati Italia (1000) decembro (1, 100 decembro (

# TROMBA D'ARIA DAL BARESE AL SALENTO

All'improvviso nel pomeriggio si è fatto buio e si è scatenato un ciclone con pioggia e grandine. Alberi divelti, crolli di cornicioni, allagamenti. E tanta paura specie sulla costa



# Mezz'ora di apocalisse

Un morto, alcuni dispersi in mare. Affannose ricerche



men. It has not it is that it is a second as illustrative to the second as in the second as

Nel prossimo numero ti descriverò la realizzazione di una HF, di una 5 elementi e di una 6 elementi.

Se posso esserti utile scrivimi in Redazione.

A presto e ciao!

CPU - Ø 1 Formato EUROPA CPU Z80B 6 MHz 64 KRAM Bus Abaco a 64 vie - CP/ M 2.2



grifo\*

40016 S. Giorgio v. Dante, 1 (BO) Tel. (051) 892052 Calcolatore ABACO 8



Z80A - 64KRAM - 4 floppy -I/0RS232 - Stampante ecc. -P/M2.2 - Fortran - Pascal -Basic - Cobol - ecc.



Programmatore di Eprom PE100 Programma della 2508 alla 27128 Adattatore per famiglia 8748 Adattatore per famiglia 8751



C68 - MC 68.000 - 8 MHZ 512 

1024 KRAM - BUS di espansione da 60 vie - CP/M 68K con linguaggio C - interfacce calcolatori Z80 CP/M 2.2



# VENDITA COMPONENTI ELETTRONICI

LINEARI E DIGITALI

| Alcuni prezzi (IVA compresa) - Altri prezzi su catalogo c | o a richiesta |
|-----------------------------------------------------------|---------------|
|-----------------------------------------------------------|---------------|

| 8                | USTE OFFER | TA QUAN | TITÁ    |         |         |                      |           |        |         |         |         | MICROPROCESSO                          | DI C                 |
|------------------|------------|---------|---------|---------|---------|----------------------|-----------|--------|---------|---------|---------|----------------------------------------|----------------------|
| рв               | zzi 10     | 20      | 50      | 100     | 200     | pezzi                | 10        | 20     | 50      | 100     | 200     | MEMORIE                                | RI E                 |
| 1N4007           | 1.600      | 3.150   | 7.670   | 15.030  | 29.090  | LED ROSSI            | 1.455     | 2.850  | 6.900   | 13.350  | 25.500  | Z80ACPU<br>Z80ACTC                     | L. 8.70<br>L. 8.90   |
| 1N4148           | 695        | 1.380   | 3,360   | 6.550   | 12,750  | LED VERDI            | 1.940     | 3.800  | 9.200   | 17,700  | 34,000  | Z80APIO                                | L. 8.90              |
| 2N1711           | 6.070      | 12.000  | 29,430  |         |         | LM324                | 12.125    | 23,750 |         | 111.250 | -       | Z80A SIO                               | L.17.50              |
| 2N2222A          | 5.500      | 10.800  | 26.220  | 50.730  | 96.900  | LM3900               | 13.580    |        |         | 124,600 | _       | Z80A DMA<br>2716                       | L.16.10<br>L.10.80   |
| 2N3055           | 12.125     |         | 57.500  |         |         | NE555                | 7.660     |        |         | 70.310  | 124 200 | 2732                                   | L. 12.50             |
| 2N4427           | 27.645     | -       | 131,100 | _       | _       | TBA820M              | 9.020     |        |         | 82.770  | 134.300 | 2764                                   | L. 16.10             |
| 4N25             | 12.125     | 23,750  | 57.500  |         | _       | TLOST OF AMP         | 10.470    |        |         |         | _       | 2114<br>4164                           | L. 5.600<br>L.12.300 |
| B40C5000         | 16.975     |         | .,,,    |         | _       |                      |           |        |         | 96.120  | _       | TRASFORMATORI                          | L. 12.50             |
| B80C5000         | 18.000     |         |         |         | _       | TLO82 DUAL OF AMP    | 11.930    |        |         | 109,470 | _       | 3W 220/12-15V                          | L. 4.90              |
| BC182            | 1.115      | 2.185   | 5.290   | 10.235  | 19.550  | TL084 QUAL OP AMP    | 22.795    |        | 108.100 | _       | _       | 15W 220/12-15V<br>30W 220/12-15V       | L. 9.70              |
| BC237            | 1.210      | 2.375   |         | 11.125  |         | TYN408 SCR 8A 400V   | 14.065    |        | 66.700  | _       | -       | 50W 220/12-15V                         | L.12.90<br>L.16.20   |
| BC238            | 1,115      | 2.185   |         | 10.235  |         | μA723                | 10.670    | 20.900 | 50.600  | 97.900  | _       | 80W 220/12-15V                         | L.19.000             |
| BD135/6/7        | 6.200      | 12,160  | 29,440  | 56.960  | 108,800 | μA741 MET.           | 10.185    | 19.950 | 48.300  | 93.450  | -       | TRANSISTOR PER                         |                      |
| BD677 DARLINGTON | 6.980      | 13,680  | 33.120  | 64,080  | 122.400 | μA741 MINIDIP        | 9.215     | 18.050 | 43.700  | 84.550  | _       | 2N3866 1W 470 MHz<br>2N4427 1W 470 MHz | L. 2.850<br>L. 2.850 |
| BF245 FET        | 7.100      | 13.870  | 33.580  | 64.970  | 124,100 | ZENER 1/2 W          | 1.552     | 3.040  | 7.360   | 14,240  | 27.200  | BLY87A 8W 175 MHz                      | L.35.90              |
| BF960 MOSFET UHF | 13,290     | 26.030  | 63.020  | 121.930 | 232,900 | ZOCCOLI 8 PIN        | 1.500     | 2.945  | 7.130   | 13.795  | 26.350  | 2N6081 15W 175 MHz                     | L.                   |
| BF981 MOSFET VHF | 12,125     | 23.750  | 57.500  | 111.250 | 212.500 | ZOCCOLI 14 PIN       | 2.230     | 4.370  | 10.580  | 20.470  | 39,100  | BLY93A 25W 175 MHz                     | 43.200               |
| BTA06-400B       |            |         |         |         |         | ZOCCOLI 16 PIN       | 2.375     | 4.655  | 11.270  | 21.805  | 41.650  |                                        | 56.200               |
| TRIAC 6A 400 V   | 14.840     | 29.070  | 70.380  | 136.170 | _       | WL01 PONTE 1A 100V   | 8,245     | 16.150 |         | _       | _       | BLW60 45W 175 MHz<br>80W 28 MHz        | L.88.900             |
| BTA12-400B       |            |         |         |         |         | W10 PONTE 1.5A 1000V | 10.670    | 20.900 |         | _       | _       | OUVV ZO IVITZ                          |                      |
| TRIAC 12A 400V   | 15.030     | 29.450  | 71.300  | 137.950 | _       |                      | 10.070    | -,     | 00.000  |         |         | PER CONFEZION                          | II DA 5              |
| BY458 4A 1200V   | 5.040      | 9.880   | 23.920  | 46.280  | . –     |                      |           |        |         |         |         | PEZZI DIVIDERE I                       | PER 2 IL             |
| CD4001           | 6.110      |         |         | 56.070  | _       | PER QUANTO           | MON ELL   | ENCATO |         |         |         | PREZZO DEL                             | LA<br>O DEZZI        |
| L200CV           | 20.467     | 40.090  |         | _       | _       |                      | HEDETEI   | LHUATU |         |         |         | DISPONIBILI ANCH                       | IE PEZZI             |
| SERIE 78/79 REG  | 11.440     | 22.420  | 54.280  | 105.020 | _       | 11101                | HEDE I EI |        |         |         |         | SINGOLII                               |                      |

Vendita al DETTAGLIO e all'INGROSSO - Ordine minimo L. 15 000 - Spedizioni in contrassegno in tutta Italia - Per DITTE, SOCIETÀ comunicare codice fiscale e partita IVA - Spese di spedizione a carico del destinatario - Catalogo con oltre 2500 articoli a richiesta L. 1.500 per spese di spedizione.

Se non sei abbonato, prenota E. FLASH dal tuo edicolante. Se l'ha esaurita pretendi che te la procuri presso il Distributore locale. Lui ne ha sempre una scorta.

Ci aiuterai a normalizzare la distribuzione nazionale. Grazie!



- telefonia
- TELECOMANDI PER ASCOLTO A DISTANZA
- COMBINATORI AUTOMATICI DI NUMERI
- APPARATI CB DELLE MIGLIORI MARCHE
- AUSILIARI PER TELEFONIA ASSISTENZA
- TELEFONI IN OGNI STILE A DISCO, TASTI
- MEMORIE, VIVA VOCE E SENZA FILO

**INTERPELLATECI - APPAGHIAMO OGNI RICHIESTA** 



# **QUATTRO CHIACCHIERE SULLE**

# SONDE LOGICHE

# Giacinto Allevi

Il tema «introduzione alla strumentazione», trattato in modo molto semplice ed elementare, viene ora presentato il progetto di una sonda semi-professionale per TTL completa di indicatori di «circuito aperto» e «pulse-detector».

Oggi i «computer» sono molto di moda, specie per i «giochini» per ragazzi, ma non è difficile prevedere una loro utilizzazione più estesa, sia come «oggetto» che come pubblico.

Si vuole alludere qui ai Computers domestici («Home-computers»), che prenderanno man mano il posto della rubrica telefonica e degli indirizzi, del «libro della spesa» per il bilancio domestico, per la dichiarazione dei redditi (ahi, le dolenti «notes»...), annuario, elenco dei clienti, ecc.

Ma una certa conoscenza dei «meccanismi di base», del «come funziona dentro», penso sia indispensabile, se non si vuole correre il rischio di vivere come «stranieri» nella propria era.

Ed è proprio a questa categoria di persone interessate a capire, che intendiamo rivolgerci, senza peraltro fare cadere le cose troppo dall'alto (come infelice abitudine «accademica» europea ed italica in particolare!), e fornendo per prima cosa gli strumenti materiali per ottenere ciò.

Ora, molti di voi, sfogliando i cataloghi delle Ditte fornitrici di apparecchiature digitali, si saranno forse stupiti del prezzo alquanto elevato delle «sonde logiche».

Stupore giustificato, inquantoché la loro funzione si riduce ad informarci se il «livello logico» nel punto che ci interessa è H (= high = alto) oppure L (= low = basso), per cui si sarebbe indotti a pensare che, tutto sommato, un semplice «polarimetro» (Vedi articolo sul «LED TESTER», nº 5 maggio 85 di E.F.) potrebbe bastare.

Purtroppo, le cose non sono così semplici! Bisogna infatti tener conto del «rumore di fondo» degli apparati elettronici stessi adoperati che — quanto più complessi — tanto più iritroducono quel «fruscio» che possiamo ascoltare quando, p. es., sintonizziamo un radioricevitore su una frequenza libera da trasmissioni (ma ne esistono ancora?); poi ci sono i «disturbi» di linea (per i quali sono stati proposti svariati tipi di

«filtri-rete-luce»), ed in generale «tecnologici» (p.es. quelli prodotti da macchine e motori a scoppio): per cui si è dovuto necessariamente distinguere tra «segnali significativi» e «non significativi», stabilire una «fascia» intermedia di tensioni che non vengono recepite dagli apparati in questione, ed abbassare notevolmente le «impedenze» dei circuiti (vedi articolo precedente). Nascono così le «famiglie logiche» le quali — al pari di ogni brava famiglia che si rispetti — hanno dei «nonni», «zii», «cugini», ecc.: DRL, RTL, DTL, TTL, e non so quante ancora; ultima nata (ma sarà ancora vero al momento in cui sto scrivendo?) la C-MOS che utilizza composizione a FET invece che BJT.

Ed ogni «famiglia», ahimé, ha i propri «livelli», significativi e non, i propri limiti d'alimentazione, ecc., per cui dovremo limitarci a considerare una sola, la più diffusa (TTL) ed economica... anche se attualmente sta per venire superata dalla nipotina, la C-MOS.

Dunque, tornando al nostro «polarimetro», abbiamo constatato che è troppo embrionale e scomodo; ed anche uno strumentino «a tre punti» di connessione (vedi figura 1), utile dal punto di vista teorico, non soddisfa alle nostre esigenze perché non dà una chiara e **netta indicazione** dei livelli logici: un qualsiasi «tester», per meritare l'appellativo di «logico», non deve dare **indicazioni intermedie**.



figura 1 - Sonda «quasi» logica...



Sotto questo punto di vista, è senz'altro migliore il circuitino di figura 2: infatti, portando da «massa» (0 volt), fino a + 0,8 V il TP1 (puntuale della sonda), il LED rosso (indicante livello H) rimane spento, e la corrente che accende D2 (verde, livello L) è posta in bypass da D3. Aumentando la tensione di TP1, D3 non conduce più, ed entrambi i LED si accendono, indicando un livello «indeciso» oppure «circuito aperto» (= open); finché, arrivati a + 3 V, comincia a condurre D4, che spegne D2, (analogalmente a quanto visto per D1) e resta acceso il solo LED rosso, fino alla tensione massima di alimentazione (+ 5 V). Insomma, si fa prima a farlo che a dirlo...

re — molto più semplicemente — al solito «emitter-follower» (vedi articolo ottobre '85 di E.F.): un paio di transistors, e via, il problema è risolto. Anche i «livelli» TTL sono rigorosamente rispettati: TR1 — con i suoi 0,6 V di caduta Veb, **sottratti** agli 1,4 del LED rosso-porta giusto giusto a 0,8 V (limite superiore del livello L); mentre che TR2, **sommando** (stavolta, perché **in serie** a D2) la Veb ai 2 V del LED verde, porta la tensione di soglia a: 5 - 2,6 = 2,4 V come richiesto. (vedi figura 3).

Nella stessa figura, D3 serve di protezione per **TR2** (quando TP1 va a L) e D4 ne evita la saturazione di collettore, mantenendone così l'elevata velocità.



figura 2 - La più semplice Sonda Logica «3-State».

R1 = 330  $\Omega$ R2 = 220  $\Omega$ R3 = 270  $\Omega$ D1 = LED rosso D2 = LED verde D3 = Diodo al Si D4 = Diodo al Ge Vs = +5 V

«Finalmente ci siamo» direte; e invece no! Infatti, la corrente necessaria per dare una luminosità decente ai LED dev'essere **non inferiore** ai 10 mA, mentre che **l'impedanza** standard degli **«input»** (= ingressi) a livello H è sui 4000 ohm: troppo alta per spegnere i LED!

Che fare? Si potrebbe ricorrere ad un operazionale veloce collegato ad «insguitore di tensione»; oppuTR1 non necessita di protezione, in quantoché — per i TTL — l'alimentazione **non può superare** i 5,4 V, per cui la sua Base si comporta come un perfetto isolante anche se connessa al positivo (livello H).

In sintesi, il comportamento è identico (beh, un pò migliore, veramente...) a quello del circuitino di figura 2, ma con una impedenza d'ingresso (al punto TP1) molto più elevata (circa 50 k $\Omega$ ).



figura 3 - Sonda Logica 3-S sez. 1 ª: rivelatore di stato + protezione ingressi.

Ro = 330  $\Omega$ , 1/2 W R1  $330 \Omega$ R9  $= 220 \Omega$ **R**3 = 56 k $\Omega$ R4  $= 8 k 2 \Omega$ D1 = LED rosso = LED verde D3 = D4 = AA 132 $D5 = D6 = BAV 21 (\ge 100 mA)$  $TR1 = TR2 = BC 309 (B \ge 200)$ X1, X2, ecc. = collegati con gliomologhi di figura 4





figura 4 - Sonda Logica sez. II<sup>a</sup>: rivelatore d'impulsi e alimentatore; X1, ... X4 = connessi agli omologhi di figura 3.  $R5=R6=68 \text{ k}\Omega$ R7  $92 k\Omega$ **R8** 18 kΩ **R9** 100 Ω R10  $15 \text{ k}\Omega$ C1 = C2 = 1 nF**C3** 5,6 nF C4  $5 \mu F$ C5  $47 \mu F$ C6  $0,1 \mu F cer.$ IC1 555 D7 = D8 = 1N914**D9** = LED giallo F1 = fusibile ritardato da 100 mA

# Rivelatore d'impulsi

Può accadere, tuttavia, che «testando» qualche punto particolare del circuito in funzione, la luminosità dei LED risulti molto indebolita. Questo fatto ci segnala la presenza di **oscillazioni** rapide nel punto analizzato: ciò è certo un vantaggio (è pur sempre un'informazione in più), ma può essere necessario **rivelare** con maggiore chiarezza anche la presenza di **impulsi singoli**.

Il vecchio e sempre valido «timer» (= temporizzatore) '555, connesso a monostabile (come esposto da Howard M. Berlin nel prezioso volumetto interamente ad esso dedicato, Ed. Jackson Ital., serie «Bugbooks») ci risolve il problema; lo schema di figura 4 — leggermente modificato rispetto all'originale — presenta due inputs (X1 e X2) che vanno connessi agli omologhi di figura 3.

In questo modo si possono rivelare impulsi molto brevi (fino a circa 20 nS, almeno secondo lui) e **di entrambe le polarità** (cosa che nello schema originale viene ottenuta con un quadruplo NAND Dual-Gate) con soltanto **un paio di diodi** e di condensatori: ma noi «... nun tinimme i Ddollare!».

Il funzionamento? Semplicissimo: ogni qualvolta TP1 **cambia di stato** (da L ad H, o viceversa) TP2 riceve un impulso sempre negativo (tramite C1 - D7 e C2 -D8) che innesca il «monostabile» '555, accendendo D9 (giallo) per un tempo fissato a piacere, con appropriato dimensionamento del gruppo R 10-C 4. Con le costanti di tempo indicate nel circuito, il LED dà un lampetto di circa 1/10 di sec.

Infine, il gruppo  $R_o$ , D5, D6 (in figura 3), che precede TP1, serve di protezione al tutto:

1°) al puntuale effettivo della Sonda (TP3) contro le **sovratensioni** per contatti accidentali o per le **semionde negative**, all'ingresso (ricordiamo che la gamma ammessa dai TTL va da 0 a + 5 V);

2°) contro le inversioni involontarie della **tensione** d'alimentazione (= + 5 V, prelevata con fili flessibili e due «coccodrilli» dallo stesso circuito in esame), unitamente al fusibile (tipo «ritardato» da 100 mA) posto in serie a questa.



figura 5 - Disposizione componenti.

Importante: fra i punti A e B va fatto un ponticello.

Comunque, non avendo usato integrati TTL, il circuito sopporta benissimo «strapazzamenti» vari, comprese sovralimentazioni erronee sino a 15 V; non dà, viceversa, indicazioni attendibili per i C-MOS (per via delle «soglie» e delle impedenze notevolmente diverse), per i quali è più conveniente realizzare una sonda a parte.

Vedremo in seguito (si spera...) come risolvere anche questo problemino, nonché come utilizzare il tutto.

Il circuito stampato comprende entrambi gli schemi di figura 3 e figura 4, già assiemati e connessi; mentre in figura 5 è riportata la disposizione dei singoli pezzi dal lato componenti.

E così, ridendo e scherzando, abbiamo progettato una Sonda Logica semi-professionale per TTL, con indicazione di «circuito aperto» (= 3 STATE) e «Pulse-Detector», ad alta impedenza d'ingresso e... a basso costo.

Ora tocca a voi: sotto, ragazzi!





# APPARATI





## INTEK 340S

34 canali AM; potenza 5 W; frequenza 26.875-27.265 MHz; alimentazione 12 V.

## INTEK 500S

34 + 34 canali AM-FM; potenza 5 W; Mic Gain; RF Gain; controllo toni nuovo microfono dinamico.



## **INTEK 680**

34 + 34 canali AM-FM; potenza 2 W; controllo frequenza PLL a quarzo; frequenza 26.875-27.265 MHz.



# LAFAYETTE LMS120

120 canali (-40 + 40 + 80); frequenza 26.515-27.855 MHz; AM-FM-SSB-CW; potenza 4,5 W (12 W SSB).

LAFAYETTE 2400 240 canali AM-FM-SSB-CW; frequenza 26.515-27.855 MHz; potenza 4,5 W regolabili (12 W in SSB).



**IRRADIO M700** Ricetrasmettitore CB multimode.

# ALAN 61

23 canali AM; potenza 3,5 W; frequenza 26.965-27.255 MHz; alimentazione 12,6 V; portabatterie in dotazione.



# POLMAR CB 309

34 canali AM SSB per uso CB, nautico, medico, commerciale, soccorso stradale ecc.; potenza 0,5 W AM (0,8 SSB).



## ALAN 69

34 canali AM-FM; potenza 4,5 W; frequenza 26.875-27.265 MHz; alimentazione 12,6 V.

## ALAN 68S

34 canali AM-FM; potenza 4,5 W; frequenza 26.875-27.265 MHz; alimentazione 13,8 V.

# **ALAN 34S**

34 canali AM-FM; potenza 4,5 W; frequenza 26.875-27.265 MHz; alimentazione 13,8 V.

# ALAN 67

34 canali AM-FM; potenza 4,5 W; frequenza 26.875-27.265 MHz; alimentazione 12,6 V.



# POLMAR CB 34AF

34 canali AM-FM; potenza 2 W; frequenza 26.875-276.265 MHz; circuito a PLL; alimentazione 13.8 V.





200 canali per banda AM · FM · USB · LSB · CW; potenza 10 W; frequenza 26.065-28.305 MHz; sintetizzatore a PLL

LAFAYETTE LMS230





# MARC NR 82 F1

Ricevitore portatile con possibilità d'ascolto dalle onde lunghe sino alle UHF in 12 bande.



## **INTEK PRESTIGE 85**

240 canali AM-FM-USB-LSB-CW; frequenza 26.025-28.305 MHz; potenza 4,5 W (10 W in SSB).







# POLMAR TENNESSEE

34 canali AM-FM-SSB; potenza 3,5 W; controllo a PLL; alimentazione 13,8 V.

# C.B. RADIO FLASH

Germano, — Falco 2 —



Contrariamente a quanto si può essere portati a credere i mesi invernali non sono assolutamente proibitivi per i collegamenti a lunga distanza (i cosiddetti DX) in banda 11 metri.

Certo che, in estate, le aperture di propagazione sono forse più fitte ma, anche se in questo periodo la frequenza di questo fenomeno è ridotta rispetto ai mesi caldi, la sua qualità non ha alcuna dipendenza dalla stagione.

Chi ha avuto la ventura di trovarsi in frequenza il 2, ma soprattutto il 9 giugno, potrebbe obiettare dicendo che delle aperture di tale genere e portata, a dicembre, possono solamente essere un sogno.

Non credetegli!!!

Come ho già avuto modo di dire su queste pagine, la maggiore o minore riflessione verso terra delle onde radio è dovuta, in maniera nettamente dominante, all'effetto delle macchie solari che, jonizzando lo strato più alto dell'atmosfera, lo rendono simile ad uno specchio; naturalmente ciò dal punto di vista delle onde radio, non da quello puramente ottico.

Attualmente siamo molto prossimi al minimo undecennale (dato che quello delle macchie solari è un ciclo di tale durata) e la media giornaliera del mese di dicembre è molto vicina allo zero.

Per nostra fortuna la propagazione è sì funzione del numero delle «sun-holes» ma, in casi particolari, può entrare in gioco un altro fattore.

Si tratta del fenomeno detto «E-sporadico»; in inglese «Sporadic-E».

E si tratta proprio di ciò che è avvenuto il 9 giugno.

È questo un fenomeno ancora largamente sconosciuto ma che è, comunque, sempre una piacevolissima sorpresa.

Vediamo di essere più chiari possibile.

Per i collegamenti DX in banda 27 MHz è d'obbligo che la jonosfera venga jonizzata (scusate il gioco di parole) riflettendo verso terra l'onda radio.

In casi eccezionali ed imprevedibili si viene a formare uno strato atmosferico che, a prescindere totalmente dal numero delle macchie solari, ha dei poteri detti di «super-rifrazione».





Questo strato, detto «E», non è sempre presente e quindi «sporadico».

Non si conoscono ancora le cause che portano alla formazione di tale fenomeno.

C'è chi sostiene che l'alta temperatura possa avere buona parte del merito ma se così fosse, dico io, durante i mesi invernali non ci dovrebbero essere speranze fondate.

Invece, durante la brutta stagione, fenomeni di «Esporadico» si sono verificati normalmente e che, proprio per questo, continueranno a verificarsi.

Si crede, anche, che parte del merito della formazione di questo stratosia, al contrario, da ricercarsi nell'anticiclone delle Azzorre.

È stato difatti osservato che, quando la corrente anticiclonica comincia a muoversi verso l'Europa **può** verificarsi questa «super-rifrazione» entro un termine massimo di 8-10 giorni.

Ma l'«E-sporadico» è sempre una grossa incognita; e lo è anche la sua durata.

A volte può essere presente per ore ed ore, altre volte solamente per pochi minuti.

Ma il suo fascino è proprio questo; di essere misterioso ed evanescente come la mitica Araba Fenice: «... che ci sia ciascun lo dice, dove sia nessun lo sa».

Per essere sicuri di fare qualcosa di buono anche in assenza di «E-sporadico» vero e proprio c'è un sistema, secondo me e secondo molti, infallibile.

Soprattutto di domenica o durante delle feste, o quando in radio c'è comunque un maggiore afflusso di CB, e quindi aumentano le possibilità oggettive, vado a cercare se riesco a vedere i programmi di Tele-Zagabria che, dal mio QTH, non sono cosa di tutti i giorni.

Analogamente si potrà fare la stessa da ogni QTH cercando, a seconda dei casi, di sintonizzare qualche emittente televisiva i cui programmi non siano frequentemente visibili nella zona.

Assicurarsi, peò, che non abbiano installato, proprio quel giorno, un ripetitore delle vicinanze (HI).

Certo che, in questi casi, le possibilità di un DX sono molto alte perché la frequenza di un'emittente televisiva è molto più alta di quella di un baracchino.

Il terzo week-end completo di ottobre si svolge da molti anni il Jamboree On The Air (J.O.T.A.).

È una manifestazione alla quale partecipano tutti i boy-scouts del mondo e che da quest'anno, è stata anche allagata alla CB dato che prima interessava esclusivamente le bande assegnate ai radioamatori.

Purtroppo la notizia non mi è giunta in tempo utile però sono sicuro che i CB residenti soprattutto nelle grandi città avranno sentito strani QSO a base di termini come «squadriglie, riparti, classi, tende» e così via.







È questo un modo, per gli scouts, di conoscersi tra loro e scambiarsi esperienze ed idee, e per i «comuni CB» di saperne un po' di più su questo movimento che nacque nel 1907 per opera di un generale inglese di nome Baden-Powell (anzi Robert Stephenson Smith Baden-Powell lord of Gilwell) e che, a quasi 80 anni da quel giorno, conta molti milioni di iscritti.

Per toglierci dall'imbarazzo del non sapere mai cosa regalare ai nostri figli per Natale (o magari cosa regalare a noi stessi) la **MARCUCCI S.p.A.** di Milano ha pubblicato alcuni giorni addietro un catalogo con le ultime novità '85.

Si tratta di un libretto di ottima fattura che, come ormai nella tradizione della MARCUCCI S.p.A., dona, di ogni apparato, oltre che una foto a colori, una scheda tecnica di tutto rispetto.

Non voglio togliervi la piacevole sorpresa di sfogliare il catalogo (e lo è, credetemi!) ma non posso, allo stesso tempo, restare indifferente di fronte al fascino di apparati come l'ORE-GON, un 280 canali (25,615 → 28,775 MHz) con delle caratteristiche tecniche ed una linea estetica degne di apparati professionali che, di regola, hanno un prezzo molto maggiore.

Come non rimarcare il Polmar TENNESSE?

Un omologato a 34 canali («Per forza Falco 2, se è omologato!») per emissioni AM, FM, LSB e USB con 3,5 W di potenza al prezzo di... bé, andatelo a leggere direttamente; resterete molto ma molto piacevolmente sorpresi.

Quindi richiedete il catalogo al vostro rivenditore di fiducia.

Ad ogni pagina una nuova sorpresa.

#### L'ULTIMO APPRODO PIRATA

Un veloce spacco sulla CB di «tanti anni fa» ed un tributo a quei pirati che per gioco, ma con passione, hanno fatto in modo che tale fenomeno avesse uno sviluppo anche in Italia.

A voler essere obiettivi il primo pirata della radio fu proprio lui, l'inventore della radio stessa: Guglielmo Marconi. Ho motivo di credere, tra l'altro senza tema di smentita, che lo scienziato di Pontecchio non fosse in possesso di regolare licenza rilasciata dalle autorità competenti.

Ma che volete, la radio l'ha inventata proprio lui e quindi nessuno aveva pensato a permessi o concessioni governative. Tre punti ed un colpo di fucile suggellarono l'invenzione del secolo: il telegrafo senza fili, destinato, in seguito, a diventare il telefono senza fili, riprendendo e modernizzando la creatura di Meucci.

Checchè ne dicano russi ed americani tutte le più grandi invenzioni nel campo delle telecomunicazioni portano il marchio «Made in Italy» con buona pace dei vari Popov e Bell.

Anche per ciò che riguarda la televisione il discorso è poco chiaro e, per conto mio, tutt'altro che chiuso.

Comunque sia, dal giorno che Bortolo sparò in aria il colpo di fucile per avvisare il giovane scienziato emiliano che le onde hertziane potevano superare le barriere orografiche, la radio, di strada, ne ha fatta molta.

In tutti i sensi: da quello tecnologico a quello chilometrico. Provate solo a pensare quanta ne ha fatta quella installata a bordo del razzo Vostok; pilotato da Yuri Gagarin, il primo astronauta della storia per intenderci, e non fu che l'inizio di quell'altra meraviglia che è la scoperta del cosmo.

Di strada ne è stata fatta tanta, e ad ogni nuovo passo che viene compiuto nuove persone vengono colpite da una malattia incurabile, forse l'epidemia più contagiosa e meno pericolosa che tutta la storia ricordi: il male della radio.

Radioamatori, CB e pirati esistono un po' in ogni parte del mondo (tranne che in Albania e a Monte Athos, naturalmente). Queste tre schiere così diverse tra loro, ma tra loro così intimamente legate hanno una radice comune: la pirateria.

Il primo radioamatore fu un pirata, lo abbiamo detto, sui generis quanto volete, ma pur sempre un pirata.



Quella della Banda Cittadina è storia troppo vicina perché chi ne ha vissuto o visto gli albori e la maturazione se ne sia dimenticato.

Per gli altri, quelli che credono nella radio e nella CB come mezzo di conoscenza e non come mezzo di comunicazione, per gli altri, dicevo, c'è sempre la possibilità di passare delle ore ad ascoltare i «vecchi» — come si faceva da ragazzi intorno al camino — raccontare quando bisognava camuffare le antenne, che allora erano quasi sempre dei dipoli, pregando la moglie o la madre di stenderci sopra dei panni ad asciugare, quando non solo per radio non si dava l'indirizzo di casa, ma neanche il cognome era conosciuto ad alcuno.

La sigla, ed al massimo il nome di battesimo, erano già più che sufficienti.

Si ascoltano i vecchi CB raccontare la paura delle «luci blù» o di essere scoperti a causa del TVI, od ancora di quella volta che...

Dal punto di vista umano, forse, la CB ha vissuto il suo tempo migliore proprio-ai tempi dell'illegalità, della pirateria. Forse per quel gusto del rischio e del proibito che è tipico della nostra natura umana.

Legalizzata la CB, come nelle Brigate Rosse (mi si perdoni il parallelismo forse poco felice) si sono formate tre schiere: gli irriducibili, i dissociati ed i pentiti.

Gli ultimi, dopo qualche tempo, visto l'andazzo, hanno riposto la radio in soffitta oppure sono entrati a far parte della schiera dei radioamatori.

I «dissociati» sono ancora in aria sui 27 MHz e, magari sui canali alti, cercano ancora un misurato brivido dell'illegalità visto che la legge italiana prevede solo 34 canali.

Sono questi i vecchi CB di cui sopra, che hanno capito il vero spirito della radio.

Magari autosegregati in canali poco accessibili, fors'anche un po' ghettizzati; sicuramente vera espressione del tempo che fu con la speranza rivolta verso quello ancora da venire. Infine gli «irriducibili».

Fino un paio d'anni addietro, sempre fedeli al rischio che animò la nascita della CB, si potevano ascoltare sui 45 m. Una frequenza allocata poco al di sotto dei 7 MHz attribuiti ai radioamatori, che permette anche dei DX con poca potenza ma che, forse proprio per questo motivo, toglie quel contatto umano così indispensabile a chi, come ho già detto, crede nella radio come mezzo di sincera amicizia.

Restava solamente una soluzione: dimezzare la frequenza. Ed ecco che, infatti, ancor'oggi sugli 88 m, l'ultimo approdo pirata, ci sono degli amatori della radio, a volte dei radioamatori con tanto di licenza, che parlano della radio e con la radio con la stessa passione e con lo stesso amore con il quale parlavano, una quindicina d'anni prima sui 27 MHz.

È una questione di scelte, d'accordo, ma se non ci fossero stati loro a fare delle scelte scomode, a rischiare in prima persona, a subire dei processi per quella libertà di espressione nella quale credono ora come allora, sicuramente il fenomeno CB non sarebbe mai esploso; almeno da noi.

Quella stessa Banda Cittadina che è anche, tra l'altro, una miniera inesauribile di nuovi radioamatori.

Di questo dobbiamo dar loro atto!

Chi volesse ascoltare gli ultimi «pirati dell'aria» può cercarli in LSB fra 3.450 e 3.500 kHz.

È sicuramente, per i nuovi CB, la maniera migliore per apprendere come si opera in radio ed anche un nostalgico «come eravamo».

> Allora... buon Natale e felice 1986 con Elettronica FLASH.

#### **ELETTROGAMMA**

di Carlo Covatti - 120KK Via Bezzecca, 8/b 25100 BRESCIA Tel. 030/393888 TUTTO per fare i circuiti stampati
STRUMENTI FLUKE
SALDATORI WELLER
KIT di Nuova Elettronica
CONSULENZA telefonica dalle 18 alle 19



elettronica sas -

Viale Ramazzini, 50b 42100 REGGIO EMILIA telefono (0522) 485255



Completo di: astuccio, puntali + batteria

#### MULTIMETRO DIGITALE mod. KD 305 Lit. 74.900 (iva comp.)

Caratteristiche:

**DISPLAY** 3 1/2 Digit LCD

DC VOLTS 0-2-20-200-1000

**AC VOLTS** 0-200-750

DC CURRENT 0-2-20-200mA, 0-10A

RESISTANCE 0-2K-20K-200K-2Megaohms

Operating temperature:

"1" Over Range Indication: 9 v Power source:

Low battery indication:

"BT" on left side of display

0°C to 50°C

Zero Adjustment: Automatic

#### RTX «OMNIVOX CB 1000» Lit. 105.000



Caratteristiche:

Frequenza:

26.965 ÷ 27.405 MHz

Canali: Alimentazione: 40 CH - AM 13.8v DC

Potenza

4 Watts

#### **RTX «AZDEN PCS 3000»**

Lit. 472.000



Caratteristiche:

Gamma Frequenza:

Canali:

160

Potenza uscita:

5 - 25 watts RF out

n. Memorie:

8

Spaziatura:

12.5 KHz



Lit. 250.000

### **«RTX MULTIMODE II»**

Frequenza:

26965 ÷ 28305

Canali

120 CH. AM-FM-SSB

Alimentaz.:

13.8 v DC

Potenza:

4 Watts AM - 12 Watts SSB PEP

BIP di fine trasmissione incorporato. CLARIFIER in ricezione e trasmissione.

RTX INTEK M400-40CH-5W-AM L. 135.000 • RTX MIDLAND 150M-120CH-5W-AM/FM L. 175.000 • RTX MIDLAND 4001 120CH-5W-AM/FM L. 260.000 ● RTX MARKO 444-120CH-7W-AM/FM L. 220.000 ● RTX PALOMAR SSB 600 40CH-5W AM/SSB L. 170.000

DISPONIAMO INOLTRE: APPARECCHIATURE OM «YAESU» - «SOMERKAMP» - «ICOM» - «AOR» - «KEMPRO»

ANTENNE: «PKW» - «C.T.E.» - «SIRIO» - «SIGMA» - QUARZI CB - MICROFONI: «TURNER» - ACCESSORI CB E OM -

TRANSVERTER 45 MT.

## DOLEATTO

#### STRUMENTAZIONE USATA

V. S. Quintino n. 40 - TORINO Tel. 011/511271-543952 **TELEX 221343** Via M. Macchi n. 70 - MILANO Tel. 02/273388

#### COUNTER: TF 1041B MARCONI **TF 1101A MARCONI** H.P., EL DORADO, VTVM AC, DC, R OSCILLATORE BF DANA SYSTRON DONNER 0,3 V. ÷ 300 V. fs. - 1500 MC Rete 220 V. 20 CY + 200 KC Fino a 1000 MC Volmetro Uscita Vari modelli Ampia scala Attenuatore Probe L. 220.000 + IVA L. 280.000 + IVA CARICHI 50 Ohm: TF 1245/TF 1247 MARCONI TF 2300 MARCONI **Q-METRO & OSCILLATORE** MISURATORE DI MODULAZIONE E 1000 W DEVIAZIONE 2500/5000 W 20 MC ÷ 300 MC Rete 220 V. 120 W con Wattmetro 300 W con Wattmetro AM/FM • 500 KC ÷ 1000 MC L. 1.200.000 + IVA Stato Solido L. 1.480.000 + IVA **CT 446 AVO** TF 2008 MARCONI 410 BARKER WILLIAMSON **PROVA TRANSISTOR GENERATORE DI SEGNALI** DISTORSIOMETRO Misura Beta, Noise AM/FM/SWEEP 20 Hz. ÷ 20 KHz. Minimo 1% fs. COME NUOVO 10 KC ÷ 510 MC PRESA COUNTER Lettura 0.1% L. 90.000 + IVA Stato solido COMPATTO MODERNO L. 300.000 + IVA L. 4.800.000 + IVA TS510 MILITARE/H.P. 1006 TELONIC **561A TEKTRONIX GENERATORE DI SEGNALI** GENERATORE SWEEP **OSCILLOSCOPIO** 10 MC ÷ 420 MC 450 MC ÷ 912 MC Uscita 0.5 VRMS DC 10 MC Uscita tarata e calibrata A CASSETTI 350 Millivolt + 0.1 V Attenuatore CRT Rettangolare Attenuatore a pistone - Rete 220 V Modulazione AM - 400 CY ÷ 1000 CY interna L. 380.000 + IVA L. 600.000 + IVA L. 680.000 + IVA **AN/URM 191 MILITARE LMV 89 LEADER** CT 492 WAYNE KERR GENERATORE DI SEGNALI MILLIVOLMETRO BF PONTE R.C.L. 10 KC ± 50MC CA 0.1 Millivolt + 300 V. fs. • R = 1 Ohm ÷ 1 Mohm • C = 10 PF. ÷ 10 mF • L = 100 H ÷ 100 H Attenuatore calibrato Doppio Canale Misura uscita e modulazione Rete 220 V Controllo digitale della frequenza · A Batterie Completo di accessori L. 220.000 + IVA Nuovo in scatola di imballo L. 240.000 + IVA originale L. 480.000 + IVA TF 144 H MARCONI WV 98 C R.C.A. **409 RACAL/AIRMEC GENERATORE DI SEGNALI VOL OMYST SENIOR** MISURATORE DI DEVIAZIONE 10 KC ÷ 72 MC Attenuatore calibrato - 0.1 V ÷ 2V AC - DC-R • 3MC ÷ 1500 MC • 30 Hz. + 3 MHz 0.5 + 1500 V AM/FM Con sonde Rete 220 V. Modulazione AM con misuratore Molto stabile ottime forme d'onda L. 180.000 + IVA L. 720.000 + IVA L. 740.000 + IVA

202H BOONTON/H.P. · 207H BOONTON/H.P. GENERAT. DI SEGNALI 54 MC ÷ 216 MC UNIVERTER per 202H-100 KC + 55 MC

Modulazione AM - FM

Misura di uscita e deviazione

L. 880.000 + IVA

CDU 150 COSSOR OSCILLOSCOPIO - DC 35 MC

5 mV cm + 20V. cm - doppia traccia
Rete 220V. - Tubo rettangolare 8 x 10 cm

Stato solido - Linea di ritardo

Triggerato su entrambe le tracce

Completo di cavi, attenuatori, accessori, ecc.

SPECIALE L. 640.000 + IVA

8551B/851B HEWLETT PACKARD ANALIZZATORE DI SPETTRO

10 MC - 12,4 GHZ

Spazzolamento 2 GHZ Attenuatori interni

80% stato solido Rete 220 V.

L. 6.200,000

**491 TEKTRONIX** ANALIZZATORE DI SPETTRO 10 MC ÷ 40 GHz

AHR TRANSTEL

STAMPANTE TELESCRIVENTE Codici CCITT2, CCITT5, TTS

Caratteri 64, 96, 128
Interfaccia serie asincrona, Neutral, Polar, canali V. 2428. AF MCVF, V.21.
Imprava di carta normale per telescrivente completa di manuale d'uso
USATA

L. 480.000 + IV.

Stato solido

Portatile

L. 12.000.000 + IVA

L. 480.000 + IVA

1000 STRUMENTI A MAGAZZINO LISTA COMPLETA A RICHIESTA



# VOLTMETRO A VALVOLA MARCONI TF 1041 B

Descrizione e caratteristiche del voltmetro a valvola Marconi TF 1041 B, solido, preciso e validissimo strumento da laboratorio reperibile sul mercato del Surplus ad un prezzo molto contenuto.

### Umberto Bianchi

Non mi dilungherò a descrivere le possibilità d'impiego del voltmetro a valvola; ogni radiodilettante, superata la fase e le limitazioni del solo tester, conosce cosa si può fare con questo strumento.

Il particolare voltmetro a valvola che qui di seguito verrà descritto appartiene alla produzione della Marconi Inglese e fa parte della categoria di strumenti da laboratorio.

Costruito con la solidità e la precisione tipica della produzione Marconi, è sicuramente uno strumento che per molti anni a venire fornirà un valido e insostituibile aiuto al tecnico più esigente. Il costo attuale, sul mercato del surplus, è così contenuto da non creae problemi economici particolari.

#### 1 - Scheda tecnica

#### Misure in corrente alternata

Campi: da 25 mV a 300 V in sette portate. Deflessione a fondo scala: 300 mV, 1, 3, 10, 30, 100 e 300 V.

**Precisione**: portate: 1, 3, 10, 30 e 100 V =  $\pm 2\%$  del f.s.  $\pm 10$  mV;

altre portate:  $\pm 3\%$  del f.s.  $\pm 10$  mV.

Risposta: la risposta tipica (rispetto a quella che si ha a 1 kHz), procedendo verso i valori di frequenza più elevati, è contenuta entro ±0,2 dB fino verso i 100 MHz, scende a 0,6 dB a 500 MHz per risalire a 0,5 dB a 1000 MHz.



A causa della caratteristica offerta dallo speciale diodo contenuto nella sonda tuttavia, lo scarto fra i risultati offerti dai vari equipaggiamenti può variare attorno alla curva dei valori sopra citati di circa  $\pm 0.7$  dB a 500 MHz e di  $\pm 1$  dB a 1000 MHz.

Sotto la frequenza di 1 kHz, la risposta varia di non più di 0,2 dB verso i 50 Hz e non più di 0,5 dB attorno a 20 Hz. La figura 1 mostra la curva caratteristica media di questo strumento.



Ingresso: capacità parallelo: circa 1.5 pF. Resistenza: superiore a 5 M $\Omega$  a 1 kHz, superiore a 500 k $\Omega$  a 10 MHz e circa 150 k $\Omega$  a 100 MHz (vedere figura 2).

#### Misure in corrente continua

Campi: da 10 mV a 1000 V in otto portate. Deflessione a fondo scala: 300 mV, 1, 3, 10, 30,

100, 300 e 1000 V, positivi o negativi.

Possibilità del centro scala per tutte le portate. Precisione: ±2% del fondo scala a ±10 mV, tranne per gli ingressi superiori a 100 V dove la precisione è del ±3% del f.s.

Ingresso: Resistenza: 100 M $\Omega$ , in aggiunta al resistore di isolamento da 1 M $\Omega$  montato nella sonda. Capacità verso massa: circa 2 pF.

Azzeramento strumento: una variazione sull'alimentazione principale del 6% può causare una variazione della deflessione che non supera 30 mV dal fondo scala su tutte le portate in corrente alternata e 20 mV per tutti i campi di misura in corrente continua.

#### Misure di resistenza

**Campi**: da 0,02  $\Omega$  a 500 M $\Omega$  su otto portate. Deflessioni di fondo scala: 50  $\Omega$ , 500  $\Omega$ , 5 k $\Omega$ , 50 k $\Omega$ , 500 k $\Omega$ , 5 M $\Omega$ , 50 M $\Omega$  e 500 M $\Omega$ .

Alimentazione: da 200 a 250 V oppure 100÷150 V previa regolazione delle connessioni interne; frequenze di rete da 40 a 100 Hz. Consumo 30 W. Dimensioni e peso: altezza 26,5 cm., larghezza 20 cm., profondità 17,6 cm., peso 4,8 kg.

#### 2 - Descrizione

Il TF 1041 B è un voltmetro di elevata qualità che può essere impiegato in un vasto campo di misure di tensioni alternate e continue e di resistenza. Le tensioni in alternata possono essere misurate fra 20 Hz e 1500 MHz; per ottenere la connessione a terra con una bassa reattanza alle UHF viene fornito uno speciale manicotto di massa da usare con la sonda per l'alternata.

Per le misure in continua lo strumento può essere commutato per fornire una deflessione corretta sia con tensioni positive che negative, inoltre è possibile portare l'indice a metà quadrante per ottenere una precisa valutazione del punto zero in discriminatori o in collegamento con un circuito a ponte.

Entrambi gli ingressi in c.c. e a.c. risultano isolati dal telaio. L'alimentazione dei filamenti di tutte le valvole è stabilizzata e il circuito dello strumento risulta compensato in temperatura. Lo strumento è protet-

to automaticamente dai grossi sovraccarichi alle caratteristiche del circuito; per avere un'ulteriore protezione sulle portate di maggiore sensibilità, viene montato un rettificatore per i sovraccarichi in parallelo allo strumento.

Le possibilità di misura dello strumento possono essere estese in modo considerevole con l'impiego degli accessori forniti come opzione e qui di seguito descritti.

#### 2.1 - Accessori opzionali

Vengono forniti, per l'impiego con il voltmetro, due moltiplicatori, una giunzione coassiale a «T» e un carico artificiale coassiale da 50  $\Omega$ .

- a) Moltiplicatore tipo TM 5033 A per la corrente continua (con connettore TM 5749).
  - Abilita lo strumento per le misure di tensioni elevate, come nei ricevitori televisivi. Quando viene connesso al voltmetro, fornisce una riduzione con un rapporto di 30:1 e risulta usabile fino a 30 kV. La calibrazione di questo moltiplicatore consente una precisione contenuta entro  $\pm 2\%$  e presenta un'impedenza di ingresso di 3000 M $\Omega$ .
- Moltiplicatore tipo TM 5032 per la corrente alternata.
  - Tensioni di trasmissione superiori a 2 kV efficaci a frequenza di 10 kHz o superiore, possono essere misurate con questa sonda a cappuccio che deve essere montata sopra la normale sonda in corrente alternata. Questo moltiplicatore è costituito da un divisore capacitivo, con un rapporto di 100:1, che inserisce un condensatore di 2 pF in parallelo al circuito sotto misura. L'unità fornisce una precisione del  $\pm 2\%$ .
- c) Giunzione coassiale a «T» tipo TM 5031 A. Questo dispositivo può essere inserito in testa alla sonda in corrente alternata, per facilitare le misure di tensione su cavi coassiali a 50  $\Omega$ . Per questo scopo uno dei due rami in serie della «T» è terminato con una spina coassiale a N mentre l'altro ramo viene terminato con una presa coassiale sempre del tipo N. Il rapporto di onde stazionarie di questa giunzione è dell'ordine di 1,1 a 800 MHz.
- d) Carico artificiale da 5 W tipo TM 5582. Questo carico coassiale a larga banda, da 50  $\Omega$ , viene particolarmente utilizzato come una terminazione adattata nelle misure su linee coassiali. Presenta un ingresso coassiale costituito da una presa di tipo N, per cui il rapporto di onde stazionarie risulta migliore di 1,1 sopra i 500 MHz e migliore di 1,2 sopra i 1200 MHz.

Risulta costruito in modo robusto, stagno e completamente schermato.





figura 1 - Curva della risposta in frequenza.

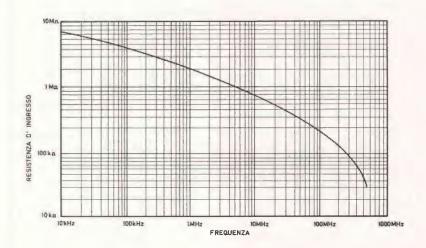

figura 2 - Variazione della resistenza d'ingresso della sonda al crescere della frequenza.

#### 3 - Funzionamento

Per coloro che intendono acquistare questo valido strumento e che desiderano provarlo, senza aver prima letto con la dovuta attenzione il dettagliato manuale tecnico fornito in dotazione, forniremo queste brevi note, utili per avere un corretto funzionamento del voltmetro.

- - regolare il posizionamento meccanico a zero dell'indice.

#### b) Corrente alternata

#### Regolazione dello zero:

Portare i commutatori selettori su 300 mV, D.C. + o D.C.—. Collegare la sonda D.C./ $\Omega$  al cavetto COMMON e regolare il comando contrassegnato COMMON ZERO. Ruotare ora il commutatore su A.C. e connettere il puntale della sonda A.C. al cavetto di massa; regolare ora il comando A.C. ZERO. Per piccole regolazioni utilizzare il comando FINE ZERO.

#### Misure

Ruotare il commutatore selettore sulla portata A.C. idonea. Collegare la sonda alla tensione che si deve misurare: per frequenze fino a 250 MHz utilizzare, per la connessione di massa, un corto filo





figura 3 - Schema elettrico del voltmetro a valvola TF 1041 B.

ELETTRO/IICA FLASA flessibile attaccato al morsetto di massa; sopra i 250 MHz, utilizzare l'anello di massa. Lo strumento legge valori efficaci. I valori di picco della tensione non devono superare i 425 V fra i punti «Hi» e Lo», mentre tra il punto «Lo» e la massa, il valore di picco non deve essere superiore ai 375 V.

#### c) Corrente continua

#### Regolazione dello zero

Portare i commutatori selettori su 300 mV, D.C. + o D.C. —. Collegare la sondã D.C./ $\Omega$  (posizionata su «V») al conduttore COMMON e regolare COMMON e FINE ZERO. Se viene richiesto lo zero al centro del quadrante, mettere il selettore su C.Z. e, con la sonda e il conduttore collegati, regolare SET  $\Omega$ /C.Z.

#### Misure

Ruotare il commutatore selettore sull'idonea portata D.C. Se si è prescelto il modo di funzionare con l'indice al centro del quadrante, occorre rammentarsi che la portata di fondo scala risulta dimezzata.

L'insieme della tensione continua più la tensione alternata fra «Lo» e massa non deve superare i 375 volt.

#### d) Resistenze

#### Regolazione dello zero

Mettere l'interruttore a slitta della sonda D.C./ $\Omega$  su « $\Omega$ », e i commutatori selettori rispettivamente su « $\Omega$ » e « $\times$ 10». Collegare fra loro la sonda D.C./ $\Omega$  e il cavetto «COMMON» e regolare COMMON e FINE ZERO fino a portare lo strumento a zero. Separare la sonda D.C./ $\Omega$  dal cavo «COMMON» e regolare SET  $\Omega$ /C.Z. per fare coincidere l'indice su infinito ( $\infty$ ).

#### Misure

Collegare la sonda D.C./ $\Omega$  e il cavo «COMMON» ai capi del resistore di cui si vuole conoscere il valore resistivo e ruotare il commutatore selettore di sinistra fino a ottenere una appropriata deflessione.

#### 4 - Conclusioni

Si poteva ancora dire molto su questo strumento, con il rischio però di tediare quei lettori che non risultano interessati al suo futuro utilizzo; la facile reperibilità del relativo manuale tecnico mi scarica dalla responsabilità di aver omesso qualche dato essenziale e nel contempo mi mette al sicuro dai tagli sempre possibili effettuati dalle implacabili forbici del Direttore poiché, come scrisse Voltaire nei «Discorsi»: «Le secret d'ennuyer est celui de tout dire».

#### **Surplus Flash**

Una breve nota per gli appassionati del surplus che hanno l'opportunità di recarsi in Inghilterra per lavoro o per diporto.

È stato inaugurato un emporio di materiali e apparecchiature elettroniche surplus militari, il «**Technical Surplus**», aperto dal lunedì al sabato e dalle ore 9 alle 17 in

576 Hagley Road West, Quinton, BIRMINGHAM.

Altri indirizzi di commercianti di surplus, sempre in Inghilterra, sono:

- Dionics
- 50 Whitemoor Road, Kenilworth, Warwickshire Tel. (0926) 59658 Telex 312440
- Spectrum Radio & Electronics Ltd
- 36 Slater Street, Liverpool L1 4BX Tel. (051) 709.4628 Coloro che si trovano nella necessità di procurarsi manuali tecnici di apparati civili e militari possono rivolgersi a questo indirizzo:
- Mauritron Technical Services Dept. Rew,
- 8 Cherry Tree Road, Chinnor, Oxon, 0X9 4QY.

Con l'augurio di buon viaggio e felici acquisti in Gran Bretagna, vi saluto.\_\_\_\_\_



Tutta la gamma di strumenti da pannello analogici e digitali

In vendita presso i migliori Rivenditori di componenti elettronici

20128 - milano - via a. meucci n. 67 - telefono 256.66.50





# Tutto ciò che serve per il tuo hobby e la tua professione





## 

di D. BOZZINI & M. SEFCEK

Viale XX Settembre, 37 34170 GORIZIA - Italy

Tel. 0481/32193 Telex: 461055 BESELE

## **INDICE GENERALE ANALITICO 1985**

| N.  | Pag. | Autore e titolo                                                | Descrizione                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | ALI  | MENTAZIONE                                                     |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1   | 29   | Livio Andrea BARI<br>Carlca batterie Ni-Cd                     | Alimentazione a corrente costante regolabile per caricare da 1 a<br>10 elementi al Ni-Cd. Semplice ed economico.                                                                                                                    |
| 9   | 19   | Giacinto ALLEVI<br>Divisore di tensione a diodi e condensatori | La riduzione di tensione ottenuta con un nuovo metodo<br>(brevettato dall'autore) mediante diodi e condensatori. Semplici<br>schemi di applicazione. (v. Errata C. n., 4/85 pag. 79)                                                |
| 2   | 35   | Luciano ARCIUOLO<br>AL2 - Alimentatore per FT290R e simili     | Alimentatore multiuso per alimentare l'FT290R dalla rete e caricare contemporaneamente le batterie entrocontenute. Serve anche per FT208, ICO2E e simili.                                                                           |
| 5   | 15   | Luigi COLACICCO<br>Alimentatore stabilizzato                   | Alimentatore con caratteristiche professionali (tensione: 0+30 V, corrente 5 A max) per il vostro laboratorio.                                                                                                                      |
| 5   | 43   | Ivano BONIZZONI<br>Alimentazione dei computer                  | I principali disturbi presenti sulla rete luce, protezioni e rimedi.                                                                                                                                                                |
| 7/8 | 13   | Livio IURISSEVICH<br>Regolatore di tensione in AC              | Circuito regolatore a triac con uscita variabile da zero alla<br>massima tensione alternata applicata all'ingresso. Possibilità di<br>regolazione delle due semionde indipendentemente (v. Errata C.<br>n. 9/85 pag. 60).           |
| 9   | 61   | Andrea DINI<br>Convertitore statico d'emergenza                | Caratteristiche tecniche: Alim. = 220 V/50 Hz. Consumo = 0,5 /<br>max. Tensione in uscita = 220 V±5%. Potenza = 100 W max<br>continui. Capacità batteria = 7,5 Ah. Tempo d'intervento = 1<br>secondo (v. Errata C. n. 10/85 pag. 5) |
| 10  | 15   | Luciano MIRARCHI<br>ICSE diventa mobile                        | Sistema per alimentare un portatile VHF tramite il connettore d'antenna, risparmiando una connessione nell'uso in auto.                                                                                                             |
| 11  | 29   | Livio Andrea BARI<br>Alimentatore regolabile da 0 a 15 V       | È in grado di fornire una tensione stabilizzata e regolabile con<br>precisione da pochi millivolt à 15 V con 1 A. A seconda<br>dell'integrato usato può erogare fino a 5 A.                                                         |
|     | AN   | TENNE                                                          |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3   | 45   | Gianmaria CANAPARO<br>Una 21 elemeneti LONG-YAGI               | Progetto di efficiciente antenna per il satellite Oscar 10.                                                                                                                                                                         |
| 3   | 61   | Silvano REBOLA<br>Impedenza effettiva all'antenna              | Programma di calcolo per lo Spectrum 48 K relativo a antenna<br>alimentata da cavo di cui si sa l'impedenza caratteristica, la<br>lunghezza e il coefficiente di velocità.                                                          |
| 5   | 37   | Angelo BARONE<br>Misuratore onde stazionarie                   | Misuratore di ROS coassiale realizzato con materiale «idraulico».                                                                                                                                                                   |
| 5   | 77   | Alberto FANTINI<br>La combinazione di sorgenti isotropiche     | L'antenna isotropica. Piani di radiazione verticale e orizzontale.<br>Programma per il C-64.                                                                                                                                        |
| 6   | 55   | Alberto FANTINI<br>Circuiti risonanti a costanti distribuire   | Articolo che chiude la breve panoramica sui filtri R.F. (altri artico<br>sui n. 5 e 6/84). Un esempio d'applicazione.                                                                                                               |
| 6   | 63   | Tommaso CARNACINA<br>Allineamenti collineari in gamma UHF      | Antenna portatile di minimo ingombro e peso basata<br>sull'accoppiamento di coppie di dipoli a mezz'onda, per la<br>gamma dei 70 cm                                                                                                 |
| 7-8 | 19   | Tommaso CARNACINA<br>Antenne verticali in gamma VHF            | Dipolo verticale \( \lambda / 2 \) in fase con stub a quarto d'onda in gamma 2 m, per installazione fissa o d'emergenza                                                                                                             |
| 9   | 9    | Alberto FANTINI<br>L'antenna elementare                        | Generalità sull'antenna elementare e diagrammi di radiazioni<br>ottenuti col C-64.                                                                                                                                                  |
|     |      |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                     |



| N, | Pag | Autore e titolo                                                               | Descrizione                                                                                                                                                                     |
|----|-----|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | 11  | G. Luca RADATTI<br>Antenna per la ricezione satelliti televisivi in banda «C» | Semplice, funzionale ed economica antenna, consistente in un illuminatore in guida d'onda con riflettore parabolico, per la ricezione dei satelliti della banda C (3,6-4,2 GHz) |
| 11 | 71  | Alberto FANTINI<br>Il dipolo λ/2                                              | Generalità sull'elemento base della maggior parte delle antenne<br>usate in pratica. Programma per il C-64 per ottenere il diagramma<br>di radiazione                           |
| 12 | 9   | Tommaso CARNACINA<br>Antenna a tromba                                         | Antenna didattico-sperimentale in gamma 23 cm (1296 MHz).                                                                                                                       |
| 12 | 25  | Angelo' BARONE<br>II traliccio                                                | Realizzazione del palo di sostegno per un'antenna HF e due<br>VHF.                                                                                                              |
| 12 | 69  | G. Vittorio PALLOTTINO<br>L'antenna salina                                    | II piacere di saperlo: un'antenna con soluzione acquosa,                                                                                                                        |

|     | AU' | TOMATISMI                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|-----|-----|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 2   | 23  | Tony e Vivy PUGLISI<br>Electronich bracker II   | «Salvāvita» per ogni tipo di apparato in alternata con controllo<br>della soglia di intervento.                                                                                                                                                                        |  |
| 7/8 | 65  | Andrea DINI<br>Lampegglatore stroboscopico      | Flasher a gas Xeno ad alta potenza e basso consumo.                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 9   | 61  | Andrea DINI<br>Convertitore statico d'emergenza | Caratteristiche tecniche: Alim. = $220 \text{ V}/50 \text{ Hz}$ . Consumo = $0.5 \text{ A}$ max. Tensione di uscita = $220 \text{ V} \pm 5\%$ . Potenza = $100 \text{ W}$ max continui. Capacità batteria = $7.5 \text{ Ah}$ . Tempo intervento = $1 \text{ secondo.}$ |  |
| 11  | 33  | Livio IURISSEVICH<br>Interruttore crepuscolare  | Consente di accendere automaticamente ogni tipo di luce (In auto o in casa) appena fa buio.                                                                                                                                                                            |  |

| 1  | 41 | Giuseppe CASTAGNARO                                  | La componenti dal suono franciana timbra a valuma la favor                                                                                                                                    |
|----|----|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| •  | 71 | Elettronica e musica                                 | Le componenti del suono: frequenza, timbro e volume. Le form<br>d'onda: sinusoidale, triangolare, dente di sega, onda rettangola                                                              |
| 2  | 53 | Andrea DINI<br>Amplificatore HI-Fi per auto          | Caratteristiche: Potenza 50 W max, 35 W RMS. Rapporto S/N 75 dB. Input da 200 mV a 2,5 V su 22 kohm. Consumo 5 A max, 100 mA a vuoto.                                                         |
| 3  | 21 | Giuseppe CASTAGNARO<br>Organi di leri e di oggi      | Elettronica e musica: integrati per strumenti musicali e programma per comporre musica col VIC 20                                                                                             |
| 3  | 51 | Antonio CURRERI<br>«Il tritasuono»                   | Distorsore d'armoniche, semplice ma di ottime caratteristiche e<br>con una efficace regolazione del contenuto armonico.                                                                       |
| 4  | 17 | Piero ERRA<br>Un 200 watt RMS per complessi musicali | Collaudo complesso amplicasse acustiche di potenza, impernia<br>sul «MARK 300 SK» GVH e su altoparlanti Ciare.                                                                                |
| 5  | 69 | Andrea DINI<br>Booster per uso mobile                | Amplificatore di potenza per auto da 75 W su 4 ohm. Input: 1+5 W su 22 ohm. Alimentazione: 8+16 Vcc/5 A max.                                                                                  |
| 6  | Ω7 | Giuseppe CASTAGNARO<br>Guitar doubler                | Un duplicatore di frequenza che, applicato allo strumento, vi<br>darà un nuovo effetto offrendovi eccitanti note ricche di<br>sonorità.                                                       |
| 9  | 23 | Tony e Vivy PUGLISI<br>New TV sound                  | Progetto di funziogamento sicuro e immediato per dare una<br>dimensione più gradevole e realistica all'audio TV con l'aggiunt<br>di un piccolo Woofer esterno (v. Errata C. n. 10/85 pag. 5). |
| 9  | 71 | Giuseppe CASTAGNARO<br>Kithàra                       | La chitarra elettrica. Schema di metronomo elettronico.                                                                                                                                       |
| 10 | 19 | Ermes MICHIELINI<br>Espansore di immagine stereo     | Semplice circuito per creare un effetto da terza dimensione, o aumentare la separazione fra canali di un apparecchio stereo                                                                   |
| 10 | 43 | Giuseppe CASTAGNARO<br>Il sintetizzatore             | Come si produce la musica sintetizzata. Un preamplificatore pe<br>chitarra con quadagno 50.                                                                                                   |



| N, | Pag. | Autore e titolo               | Descrizione                                               |
|----|------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 12 | 19   | Andrea DINI<br>Mixer modulare | Miscelatore audio semiprofessionale a circuiti integrati. |

#### COMPONENTI E CIRCUITI PARTICOLARI 45 Germano GABUCCI Che cos'è un operazionale. Caratteristiche specifiche. Op-Amp Primi passi nel mondo degli operazionali invertente e non invertente. Alimentazione. Esempi d'impiego. 9 G. Vittorio PALLOTTINO Che cos'è Schema tipico d'impiego. La terra virtuale. La Qualche lume sugli operazionali resistenza d'ingresso. Qualche esperimento Dati sull'L200. Schema applicativo dell'IC SN94145N. Dati ed equivalenze transistor e diodi 1W, 1X ecc. della SGS. 59 Dino PALUDO Data-book flash Costituzione, proprietà, funzionamento e caratteristiche elettriche del diodo controllato al silicio. 9 75 Germano GABLICCI Come funzionano gli SCR 1º parte Ivano BONIZZONI Panoramica dei vari modelli di potenziometri, dai più comuni ai 3 69 Il potenziometro professionali con caretteristiche e dimensioni. Dati SCR serie 2N3001 ÷ 2N3008. Schema e zoccolatura IC LF Dino PALUDO 3 73 Data-book flash 13741N e circuiti d'impiego Le nuove famiglie logiche veloci, TTL e C/MOS compatibili 74HC 95 G Luca RADATTI e 74HCT TTL chi era costui? Giuseppe BELTRAMI 33 Concetti fondamentali sui filtri attivi del secondo ordine e alcuni Parliamo un po' di filtri 1º parte casi pratici. 63 Andrea BARI - G.F. ROBIGLIO Nozioni per il dimensionamento termico degli apparati Il dimensionamento termico Germano GABUCCI Le applicazioni. Circuiti classici per l'innesco degli SCR. 5 23 Come funzionano gli SCR 2º parte Due schemi di filtri rete antidisturbi. 5 55 Andrea BARI Due filtri di rete multiuso Filtro «notch» ottenuto con un filtro selettivo più un amplificatore 33 Un nuovo originale filtro notch sommatore. Esempio di filtro a 1500 Hz con larghezza di 100 Hz a -3dB e guadagno unitario. Piedinatura dell'L200 pentawatt e metallico. Dati di fototransistor 41 Dino PALUDO Data-book flash e fotoaccoppiatori. Tutto quanto bisogna saperre sui LED per impiegarli 7/8 33 Andrea BARI Flash sui diodi LED correttamente. Vari schemi d'impiego. 47 G. Luca RADATTI La tecnologia microstrip, effetti dello spessore, costanti 7/8 Microstrip concentrate (v. Errata Corrige sul n. 7/85 pag. 60). Dati sui filtri ceramici Murata. Spine e prese a norme DIN. 7/8 71 Dino PALUDO Data-book flash 31 Giacinto ALLEVI Il beta dei transistor: cos'è e come si misura. Il «β meter» Emitter follower Nuovi componenti NEC in tecnologia avanzata per VHF, UHF e 9 65 G. Luca RADATTI Nuovi prodotti microonde. L'impiego di giratori ed FDNR nella realizzazione di filtri attivi 47 G. Walter HORN 10 I giratori 71 G. Luca Radatti Brevi note sul funzionamento del combinatore ibrido. 10 Anelli ibridi Applicazioni: somma e divisione di potenze e accoppiamento di antenne 17 A. CIRILLO - M. MARINACCIO Aspetti e applicazioni in campo medico di questa rivoluzionaria

scoperta

Laser: da raggio della morte a raggio della vita



| N, | Pag. | Autore e titolo                                                  | Descrizione                                                                                                                                                                                                           |
|----|------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | 67   | G.B. DE BORTOLI - T. PUGLISI<br>Due in uno                       | Indicatore automatico di portata per alimentatori stabilizzati.<br>Monitor logico per integrati.                                                                                                                      |
| 12 | 87   | Francesco AMOROSA<br>Recuperare necesse est                      | Come ricavare con buona approssimazione le caratteristiche di trasformatori privi di sigle,                                                                                                                           |
| 12 | 62   | Giuseppe Luca RADATTI<br>Storia di un PLL                        | Caratteristiche e impiego dell'integrato SP 5051 della Plessey.                                                                                                                                                       |
| 12 | 90   | Dino PALUDO<br>Data book Flash                                   | Dati tubi RC VCR 138A, OE407-PA-W, OE411 PA-W.<br>Fotocopiatore TIL 138 e TIXL 104-105                                                                                                                                |
|    | COV  | APUTER                                                           |                                                                                                                                                                                                                       |
| f  | 49   | G. Luca RADATTI<br>Elettro Utility                               | Programma in BASIC, dialetto Applesoft, per calcolare resistenze<br>e condensatori in serie ed in parallelo, reattanza e induttanza e<br>n. spire bobine, potenza elettrica e di dissipazione, resistenza<br>termica. |
| 1  | 55   | Roberto MANCOSU<br>Circulti in HI-RES                            | Programma per C-64 per disegnare circuiti elettrici col Computer.                                                                                                                                                     |
| 2  | 15   | Roberto CAPOZZI<br>Roulette Russa                                | Gioco leggermente macabro per Olivetti M10, Tandy 100 e altri computer.                                                                                                                                               |
| 2  | 27   | Enzo PAZIENZA<br>Ricezione del CW                                | Terminale RTTY-ASCII-CW con Spectrum (v. Errata C. n. 4/85 pag. 79).                                                                                                                                                  |
| 2  | -41  | Aldo PRIZZI<br>Due microprogrammi per Sinclair                   | Due giochi per lo Spectrum che, con semplice modifica, girano anche sullo ZX81.                                                                                                                                       |
| 2  | 47   | Silvano REBOLA<br>Minimuf                                        | Un programma di previsione della M.U.F. (Maximum Usable Frequency) per lo Spectrum 48 K.                                                                                                                              |
| 2  | 69   | Roberto MANCOSU<br>Interfaccia telefonica                        | Permette a tutti i possessori di un C-64 di telefonare comandando le funzioni del telefono da tastiera con ripetizione dell'ultimo numero.                                                                            |
| 3  | 15   | P. Francesco CARACAUSI<br>Le memorie del computer                | Breve carrellata sui vari tipi di memorie in uso nei computer.                                                                                                                                                        |
| 3  | 61   | Silvano REBOLA<br>Impedenza effettiva all'antenna                | Programma per lo Spectrum 48K dei valori all'antenna alimentata<br>con cavo di cui si conosce l'impedenza caratteristica, lunghezza<br>e coefficiente di velocità.                                                    |
| 3  | 65   | Roberto TESTORE<br>Filtro attivo passa-basso                     | Programma per Spectrum da 16 a 48K per progettare filtri attivi<br>p/b dal valore di capacità, frequenza di taglio e fattore di<br>amplificazione                                                                     |
| 4  | 13   | G. Vittorio®ALLOTTINO<br>Dialogando con il calcolatore           | Un invito alla programmazione interattiva.                                                                                                                                                                            |
| 4  | 45   | Aldo PRIZZI<br>Programmi FLASH!                                  | Procedura di APPEND. Per salvare un programma dopo il RESET,<br>Aggiunta del pulsante di RESET. Protezione permanente. Routine<br>di SAVE automatico. Tutto per il VIC 20.                                            |
| 4  | 61   | Silvano REBOLA<br>Trasformatori a sezione in serie               | Programma per il calcolo con lo Spectrum 48K di adattatori<br>d'impedenza ottenuti con spezzoni di cavo.                                                                                                              |
| 5  | 27   | Claudio REDOLFI<br>Joistick a sensori                            | Joystick elettronico.comandato a sensori.                                                                                                                                                                             |
| 5  | 43   | Ivano BONIZZONI<br>Brevi note sull'alimentazione dei computer    | Esame dei principali disturbi sulla rete e circuiti di protezione adeguati.                                                                                                                                           |
| 5  | 51   | Roberto MANCOSU<br>Due utilissIme routines                       | È un complemento all'articolo «Circuiti in hires» (n. 1/85) per<br>velocizzare i passaggi dalle scelte alla pagina grafica.                                                                                           |
| 6  | 19   | Luigi FORMAINI<br>Ricevere e trasmettere in CW e RTTY col VIC 20 | Un modulatore e demodulatore completo per l'OM che vuole cimentarsi con la telescrivente e col morse a spese del computer.                                                                                            |



| N.  | Pag. | Autore e titolo                                       | Descrizione                                                                                                                               |
|-----|------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6   | 47   | Roberto MANCOSU<br>Testo e grafica contemporaneamente | Sistema per il C-64 per far convivere testo e grafica allo stesso<br>tempo, per costruire programmi e giochi sempre più<br>professionali. |
| 6   | 71   | Aldo PRIZZI<br>Super istogrammi per C64               | Programmi di grafica contenenti elaborazioni di dati con uso appropriato del colore.                                                      |
| 7/8 | 9    | Giuseppe CASTAGNARO<br>Progettare con il computer     | Programma per VIC 20 che permette di ricavare il valore delle resistenze e delle capacità di un filtro attivo con OP.AMP.                 |
| 7/8 | 17   | Roberto MANCOSU<br>Hirescript                         | Come utilizzare sul C-64 il SIMON'S BASIC che molti hanno acquistato e gettato in un angolo.                                              |
| 7/8 | 43   | Antonio ISOLALONGA<br>Dr. Spectrum and Mr. Jdle       | Note riguardanti demodulatori e RTTY senza demodulatore.                                                                                  |
| 9   | 49   | Aldo PRIZZI<br>Radio software facile                  | Registrazione dei programmi trasmessi dalla RAI ed emittenti<br>private nelle rubriche tipo Radiosoftware.                                |
| 9   | 55   | Roberto TESTORE<br>Net draw                           | Programma per disegnare circuiti elettrici con il Personal<br>Computer ZX Spectrum.                                                       |
| 9   | 74   | Claudio REDOLFI<br>Data recorder per C64-VIC20-G5     | Realizzazione di un registratore per Personal Computer,<br>economico e affidabile.                                                        |
| 10  | 55   | Gianni BECATTINI<br>G5 - L'avventura continua         | Breve storia del computer G5                                                                                                              |
| 10  | 75   | Aldo PRIZZI<br>Interfaccia cassette interna           | Note di messa a punto dell'hardware del C-64: tester per<br>l'interfaccia cassette interna.                                               |
| 11  | 21   | Angelo PUGGIONI<br>Le vere figure di Lissajous        | Ecco finalmente le famose curve di Lissajous viste attraverso l<br>Spectrum.                                                              |
| 11  | 63   | Roberto MANCOSU<br>Ancora un po' di Simon             | Simpatica utility via SIMON'S BASIC per chi ha molte idee.                                                                                |
| 12  | 21   | Giuseppe Aldo PRIZZI<br>Macchina-BASIC                | Programma per leggere, tradurre in BASIC e incorporare un qualsiasi programma in linguaggio macchina.                                     |
| 12  | 79   | Angelo PUGGIONI<br>Do it my self                      | Per riparare con poca spesa la tastiera dello Spectrum.                                                                                   |

#### ELETTRONICA DIGITALE 1 69 Davide NARDELLA Costo relativamente modesto con doti professionali; impiega Generatore d'impulsi programmabile comuni integrati TTL e C/MOS. 65 Giuseppe CASTAGNARO Semplice circuito che permette, mediante l'integrato uA4151, di Convertitore tensione/frequenza misurare col frequenzimetro tensioni da 1mV a 10V (o più). 3 7 Walter HORN Schemi di discriminatori di frequenza impieganti integrati digitali Discriminatori di frequenze digitali tone-decoder in funzione di filtri e di tone-decoders Tony e Vivy PUGLISI Base-tempi quarzata Completa base-tempi, dotata di clock a quarzo, di indicatori di fuorigamma per frequenzimetri di classe, 3 17 25 G. Luca RADATTI Le nuove famiglie logiché veloci, TTL e C/MOS compatibili 74HC TTL chi era costui? 71 Andrea DINI Generatore per effetti luce con 4 programmi: avanti/indietro, inversione scorrimento, effetto positivo e negativo. Velocità regolabile. Potenza: 6×500 W. Luci sequenziali per discoteca Tony e Vivy PUGLISI 37 Strumento di prova per controllare circuiti integrati logici 7/8 F. Paolo CARACAUSI Uno strumento d'ausilio ai «cacciatori» di sagome, ma anche tanti spunti-idea per i cacciatori di circuiti (v. Errata C. n. 9/85 pag. 57 Allen beeper



| N.  | Pag. | Autore e titolo                                                                | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | ELE  | TRONICA E MEDICINA                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1   | 61   | Luigi AMOROSA<br>Qualche notizia sull'elettrocardiogramma                      | Tutti i lettori, prima o poi, potrebbero essere sottoposti ad ur elettrocardiogramma (ECG) magari a scopo di controllo o per intraprendere particolari attività sportive. Questo articoli vi aiu a saperne di più su questo insostituibile ausilio diagnostico. |
| 3   | 41   | Angelo CIRILLO e Massimo MARINACCIO<br>RMN batte TAC 6-0                       | In questo articolo, tutto ciò che è d'uopo sapere sulla RMN,<br>metodo d'indagine del futuro                                                                                                                                                                    |
| 5   | 31   | G. Walter HORN<br>La visione artificiale                                       | La scienza cerca di dare al cieco assoluto una «vista artificiale<br>ma quali possono essere le reali, serie prospettive future?                                                                                                                                |
| 7/8 | 37   | Luigi AMOROSA<br>L'ecografia                                                   | Una indagine diagnostica di facile eseguibilità che sta prende<br>sempre più piede: vediamo di saperne qualcosa di più.                                                                                                                                         |
| 9   | 43   | M. MARINACCIO e A. CIRILLO OM e CB hobbisti antiecologici?                     | Le emissioni a RF costituiscono realmente un attentato alla sal<br>come alcuni affermano? È quello che discutiamo in questo<br>articolo.                                                                                                                        |
| 10  | 13   | Luigi AMOROSA<br>L'elettrofisiologia                                           | Come fanno le cellule di un organismo a produrre potenziali elettrici? Vediamolo insieme.                                                                                                                                                                       |
| 11  | 17   | A. CIRILLO e M. MARINACCIO<br>Laser: da raggio della morte a raggio della vita | I principali aspetti di questa rivoluzionaria scoperta scientifica<br>le applicazioni relative al campo medico.                                                                                                                                                 |
| 11  | 20   | Massimo MARINACCIO<br>Ecografia: non sempre a volontà                          | Alcune precisazioni sull'uso di questo sistema diagnostico.                                                                                                                                                                                                     |
| 12  | 65   | Luigi AMOROSA<br>Le protesi acustiche                                          | Come è possibile porre rimedio alla diminuzione della capaci<br>uditiva con le tecnologie elettroniche.                                                                                                                                                         |
|     | RICE | ZIONE                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1   | -    | Chinto Alberto BIANCO<br>La televisione dal satellite                          | Inserto speciale: ciò che c'è tra la telecamera e il TV passand<br>per il satellite.                                                                                                                                                                            |
| 1   | 15   | Luigi COLACICCO Decodificatore stereo                                          | Completo progetto di decodificatore stereo con misuratore RI<br>muting, da abbinare al sintonizzatore FM pubblicato sul n. 11.                                                                                                                                  |
| 2   | 27   | Enzo PAZIENZA<br>Ricezione del CW con lo Spectrum                              | Come trasformare lo Spectrum in un terminale RTTY-ASCII-CW ricevere la radiotelegrafia (v. Errata C. n. 4/85 pag. 79).                                                                                                                                          |
| 2   | 43   | Livio IURISSEVICH<br>Ricevitore per comandi a distanza                         | Funziona sulle frequenze di 50 o 82 MHz e serve per apricanci<br>per allarmi, ecc (v. Errata Corrige sul n. 4/85, pag. 79).                                                                                                                                     |
| 5   | 47   | Giancarlo PISANO<br>Ricevitor OM ad amplificazione diretta                     | Semplice da costruire, dal funzionamento sicuro e dalla taratu inesistente, è il ricevitore ideale per chi vuole iniziare l'autocostruzione di apparati.                                                                                                        |
| 10  | 7    | Luigi COLACICCO<br>Demodulatore FM                                             | Circuito da abbinare a ricevitori AM per renderli adatti a ricevia modulazione di frequenza                                                                                                                                                                     |
|     | STR  | UMENTAZIONE                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1   | 23   | G. Walter HORN,<br>È Il cerchio davvero un cerchio?                            | Circuito amplificatore atto a evidenziare sull'oscilloscopio,<br>mediante le figure di Lissajous, se due segnali sono esattamen<br>in quadratura di fase tra loro.                                                                                              |
| 1   | 69   | Davide NARDELLA<br>Generatore d'impulsi programmabile                          | Ad un costo relativamente modesto unisce doti professionali; impiega comuni integrati TTL e C/MOS.                                                                                                                                                              |
| 2   | 31   | Luigi AMOROSA<br>Una sonda da quattro soldi                                    | Un utile iniettore di segnali realizzato con materiali di recuper<br>(v. Errata C. n. 4/85 pag. 79).                                                                                                                                                            |
| 2   | 65   | Giuseppe CASTAGNARO Convertitore tensione/frequenza                            | Semplice circuito che permette di misurare col frequenzimetro<br>tensioni da 1mV a 10 V. Impiega il uA4151 Fairchild                                                                                                                                            |



| N.  | Pag. | Autore e titolo                                         | Descrizione                                                                                                                                                                     |
|-----|------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3   | 17   | Tony e Vivy PUGLISI<br>Base tempi quarzata              | Completa base-tempi, dotata di clock a quarzo, di indicatore d<br>fuongamma, per frequenzimetri di classe.                                                                      |
| 3   | 27   | Luigi COLACICCO<br>Rosmetro con allarme sonoro          | Strumento che fornisce una indicazione sonora quando il ROS nell'impianto di antenna supera il limite max stabilito (v. Errata n. 4/85 pag. 79).                                |
| 4   | 7    | Luigi COLACICCO<br>Misuratore di modulazione            | Con questo apparecchio è possibile tenere sotto controllo la<br>profondità di modulazione d'ampiezza del trasmettitore.                                                         |
| 4   | 27   | Stefano PUTZŪ<br>Signal tracer                          | Iniettore e ricercatore di segnali per autoriparare amplificatori di radioricevitori.                                                                                           |
| 5   | 7    | Tony e Vivy PUGLISI<br>Un frequenzimetro per voi        | Strumento di classe professionale alla portata di tutti,                                                                                                                        |
| 5   | 57   | Angelo BARONE<br>Misuratore onde stazionarie            | Strumento coassiale di facile costruzione e poca spesa essendo costruito con accessori d'idraulica                                                                              |
| 5   | 63   | Giacinto ALLEVI<br>Costruiamoci un LED-TESTER           | Semplice strumento misuratore di tensione con indicatore a LE (v. Errata C. n. 6/85 <b>pa</b> g. 5).                                                                            |
| 6   | 7    | Giuseppe TOSELLI<br>Un preciso capacimetro              | Lettura in sei portate: 500pF, 5nF, 50nF, 500nF, 5uF, 50uF f.s.<br>Comando di azzeramento ed espansione del fondo scala.                                                        |
| 9   | 17   | Evandro PARLANTI<br>Un capacimetro multiuso             | Semplice capacimetro, generatore di frequenza campione,<br>frequenzimetro, divisore di frequenza, contagiri, con prestazio<br>professionali.                                    |
| 11  | 25   | Giancarlo PISANO<br>Marker amatoriale                   | Generatore di «emittente campione» per laboratorio, semplice preciso.                                                                                                           |
| 11  | 51   | Luigi COLACICCO<br>Prova quarzi                         | Consente il controllo di qualsiasi quarzo da meno di 100 kHz a<br>oltre 20 MHz in fondamentale.                                                                                 |
| -11 | 55   | Matjaz VIDMAR<br>Un reflettometro serio per VHF         | Generalità sui reflettometri e funzionamento dell'accoppiatore<br>direzionale. Dati costruttivi di un reflettometro affidabile da 10<br>MHz a 700 MHz con la tecnica stripline. |
| 12  | 29   | Giacinto ALLEVI<br>Sonde logiche                        | Progetto di sonda semiprofessionale per TTL con indicatori di circuito aperto e «pulse-detector».                                                                               |
| 12  | 71   | Livio IURISSEVICH<br>Frequenzimetro per tutte le tasche | Frequenzimetro BF con 4 integrati + 4 displei.                                                                                                                                  |
| 12  | 75   | Livio Andrea BARI<br>Il metodo di opposizione           | Metodo di misure per piccole cadute di tensione con normali tester.                                                                                                             |
| 12  | 85   | G. Walter HORN                                          | Generatore a frequenze variabili quarzato: generalità e schemi<br>realizzativi.                                                                                                 |
|     | SUR  | PLUS                                                    |                                                                                                                                                                                 |
| 1   | 33   | Umberto BIANCHI<br>Ricevitore REDIFON mod. R50M         | Descrizione di ricevitore surplus della Marina inglese che, in 8<br>gamme, copre le frequenze da 13,5 kHz a 26 kHz e da 95 kH:<br>32 MHz, con 14 valvole.                       |
| 3   | 35   | Umberto BIANCHI<br>Amplificatori Ilneari VHF-UHF        | Descrizione dei lineari surplus mod. 3211 e 3212 costruiti dalla divisione aerospaziale della ITT.                                                                              |
| 4   | 55   | Gianni BECATTINI<br>Fotoparata di surplus (con 13 foto) | Breve passerella di foto dei frontali dei più famosi apparati<br>surplus.                                                                                                       |
|     |      |                                                         |                                                                                                                                                                                 |

Umberto BIANCHI Generatore segnali TF 1064-B6

Umberto BIANCHI Provatransistor AVO-CT446

Umberto BIANCHI Ricevitore R482-URR-35C

35

49

23

10



Descrizione di uno strumento surplus destinato ai laboratori di manutenzione e riparazione di ricetrasmettitori

Descrizione, schema, foto e dati di questo strumento surplus di classe e reperibile a basso costo.

Ricevitore di ingombro limitato e di elevate caratteristiche, per la gamma compresa tra  $225\,$  e  $400\,$  MHz.

| N   | Pag. | Autore e titolo                                                 | Descrizione                                                                                                                                                                                |
|-----|------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12  | 39   | Umberto BIANCHI<br>Voltmetro a valvole Marconi TF 1041/B        | Descrizione e caratteristiche di un preciso e validissimo strumento di laboratorio.                                                                                                        |
| 12  | 43   | Umberto BIANCHI<br>Surplus flash                                | Indicazioni e indirizzi di commercianti Surplus inglesi.                                                                                                                                   |
|     | TRA  | SMISSIONE                                                       |                                                                                                                                                                                            |
| 1   | 7    | Alfredo BERNARDI<br>Un Sandwich al silicio                      | RTX palmabile a 2 canali per i 2 m, facile ed economico.                                                                                                                                   |
| 3   | 57   | FABRIZIO<br>C.B. Radio flash                                    | Per essere in regola con la legge. Vocabolario CB. Alfabeto ICAO.                                                                                                                          |
| 4   | 51   | FABRIZIO<br>C.B. Radio flash                                    | La stazione CB II ricetrasmettitore e sua installazione                                                                                                                                    |
| 5   | 73   | FABRIZIO<br>C.B. Radio flash                                    | Collaudo dell'impianto della stazione. Norme di comportamento                                                                                                                              |
| 6   | 15   | GERMANO, FALCO 2<br>C.B. Radio flash                            | Antenne per B/mobile. Il decalogo del CB.                                                                                                                                                  |
| 6   | 19   | Luigi FORMAINI<br>Ricevere e trasmettere in CW e RTTY col VIC20 | Un Modern (modulatore e demodulatore) completo per l'OM ch<br>vuole cimentarsi con la telescrivente e col morse a spese del<br>computer.                                                   |
| 7/8 |      | Alberto FANTINI<br>Collegamenti radioelettrici                  | 3º tascabile di E.F.: breve trattato sui fenomeni che sono alla base dei collegamenti radio.                                                                                               |
| 7/8 | 7    | Giancarlo PISANO<br>Semplice amplificatore lineare VHF          | Piccolo lineare per ottenere 5-6 W di uscita RF da TX di piccola potenza.                                                                                                                  |
| 7/8 | 51   | GERMANO, FALCO 2<br>C.B. Radio flash                            | Antenna filare. Domanda di concessione. Transceiver. Assistenza radio.                                                                                                                     |
| 7/8 | 54   | REDAZIONE<br>II Ministero dice                                  | Decreto ministeriale sulle frequenze, omologazione apparati e concessioni riguardanti i C.B.                                                                                               |
| 9   | 13   | GERMANO, FALCO 2<br>C.B. Radlo flash                            | Aperture DX, Pirati e tavernieri. Antenne e ROS. Controllo di * modulazione.                                                                                                               |
| 9   | 36   | REDAZIONALE<br>900 MHz: una banda alternativa                   | Il punto sulla situazione e sulle previsioni di questa banda di<br>frequenze; traduzione da CB RADIO MAGAZINE 1/85.                                                                        |
| 10  | 67   | GERMANO, FALCO Ω<br>C.B. Radio flash                            | Nuova normativa che regolerà la CB Legalizzati gli apparecchi a<br>40 canali. Emergenza radio. Vita dei Club CB                                                                            |
| 11  | 37   | GERMANO, FALCO 2<br>C.B. Radio flash                            | II sintetizzatore vocale Midland, incorporato nell'apparato 4001R<br>(ALAN 68/S). Missione Caritas per: Ghana, Burkina Faso,<br>Ougadougou                                                 |
| 12  | 33   | GERMANO - FALCO 2<br>C.B. Radio flash                           | La propagazione stagionale e l'ultimo approdo pirata                                                                                                                                       |
|     | VAR  | IIE.                                                            |                                                                                                                                                                                            |
| ō   | 63   | Umberto BIANCHI<br>Recensione libri                             | Pubblicazioni sulle yecchie radio:  — Vintage cristal sets 1922-1927  — Vintage radio  — A Flick of the switch  — Most - Often - Needed 1926-1938 Radio Diagrams and Sevicing Information. |
| 4   | S    | Giacomo MARAFIOTI<br>ARISION - Il maggiordomo elettronico       | «HERMES», il sistema di comando e controllo degli utilizzatori<br>esistenti nelle abitazioni e negli uffici, ideato e progettato<br>dall'ing. Enzo Giardina.                               |
| 4   | 39   | Roberto CAPOZZI Il trenino, che passione!                       | Circuito per il controllo automatico del traffico ferroviario per treni elettrici miniatura.                                                                                               |



| N.  | Pag | Autore e titolo                                           | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|-----|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5   | 49  | REDAZIONE<br>Recensione libri                             | Seconda edizione di «Elettronica integrata — Circuiti e sistemi<br>analogici» di Giovanni V, Pallottino.                                                                                                                                                                          |
| 5   | 72  | Umberto BIANCHI<br>Risparmio flash                        | Economico sistema, riportato dalla rivista inglese «Radio communication» del 19/84, per ricondizionare gli accumulatori a piombo solfatati.                                                                                                                                       |
| 7/8 | 27  | Walter HORN<br>Anno dopo anno                             | Rassegna cronologica delle tappe più significative nella scoperta<br>della scienza elettronica.                                                                                                                                                                                   |
| 9   | 7   | REDAZIONE<br>EXPO '85                                     | Servizio sulla esposizione universale dedicata al tema «scienza e tecnologia per la vita dell'uomo».                                                                                                                                                                              |
| 9   | 27  | Vittorio G. PALLOTTINO<br>Gli ultrasuoni spengono la luce | Principio di funzionamento del sistema a ultrasuoni per spegnere<br>le luci superflue; energia per leggere il giornale.                                                                                                                                                           |
| 9   | 51  | Germano GABUCCI<br>I circuiti stampati                    | Alcuni suggerimenti per aiutare, chi è alle prime armi, a fare da<br>sé i c s.                                                                                                                                                                                                    |
| 10  | 31  | Giovanni V PALLOTTINO<br>L'affidabilità                   | Affidabilità dei componenti Affidabilità dei grandi sistemi. La tecnica della ridondanza.                                                                                                                                                                                         |
| 10  | 70  | Cristina BIANCHI<br>Recensione libri                      | «Storia della radio in aviazione» di Giuseppe Pesce.                                                                                                                                                                                                                              |
| 11  | 45  | REDAZIONE<br>SMAU '85                                     | <ul> <li>Presentazione del sistema TEXT TELL, affidabile canale di<br/>comunicazione bidirezionale realizzato col PX1000 dalla DIGITEX</li> <li>Nuovi apparati radiofonici in FM della TEKO TELECOM.</li> <li>Nuovo personal H.P. VECTRA, e altre novità tecnologiche.</li> </ul> |
| 11  | 50  | REDAZIONE<br>Concorso umoristico flash                    | Trovate una spiritosa battuta per questa vignetta (di Luciano<br>Rotta).                                                                                                                                                                                                          |
| 11  | 75  | Cristina BIANCHI<br>Recensione libri                      | «Il radar» di Nino Arena.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 12  | 83  | Cristina BIANCHI<br>Recenisone libri                      | Data book edizioni Studi Tesi Manuale di consultazione tecnico-<br>scientifico                                                                                                                                                                                                    |

## SOLO PER LA DURATA "CAMPAGNA ABBONAMENTI" FLASH REGALA!!!

(Per ordinarli serviti del ns. c/c P.T. allegato)



# II N°1 distri



L'elettronica è un settore giovane, potente, vitale. Nuovi prodotti, efficienza dei servizi, assistenza personalizzata...

Le voci che di solito distinguono le risorse e lo standard qualitativo di un settore, trovano nell'elettronica il massimo della competitività.

L'elettronica è come il West: una frontiera per numeri 1. Come la ferrovia è stata la protagonista numero uno della conquista del West, così -simbolicamente- lo è oggi nell'elettronica.

Infatti, la distribuzione elettronica può essere paragonata ad una rete ferroviaria in forte espansione: sempre più vagoni devono raggiungere sempre più stazioni. Dove, fuori metafora, i "vagoni" sono i prodotti distribuiti e le "stazioni" i clienti da raggiungere.

Questo concetto in Italia l'ha afferrato, prima fra tutti, Eledra che in pochi anni è diventata il numero uno della distribuzione elettronica con un processo di sviluppo estremamente rapido: 26 miliardi di fatturato nel 1982; 34 miliardi nell'83; 70 miliardi nell'84.

Una crescita prodigiosa, che si è potuta realizzare anche grazie all'appoggio dei numeri uno della grande elettronica. Da Intel a Texas Instruments, da Hewlett-Packard a National Semiconductor, da AMD a RCA, da Philips a Thomson, da General Electric ad IBM ed altri ancora\*.



Eledra". Richiedetelo oggi stesso.
Sul treno di Eledra c'è posto anche per voi.
E in prima classe.

Eledra, il N°1 nella distribuzione elettronica

# buisce N°1



\*Augat/Alco, Data Translation, Exar, G.E./Intersil, Linear Technology, Micro Linear, Nestar, Olivetti stampantine, Raster Technologies, Reticon, Secap, Seeq, Stc, Taxan periferiche, Teledyne Semiconductor, Union Carbide/Kemet, Commodore (distribuita ad oltre 400 Punti di Vendita).



SPEDIRE IN BUSTA CHIUSA A: ELEDRA S.p.A - Servizio MAILING - Viale Elvezia, 18 - 20154 MILANO

# KIT G.P.E.

G.P.E. è un marchio della T.E.A. srl Ravenna (ITALY).

NUOVO LISTINO PREZZI
IN VIGORE DAL 1 LUGLIO '85

| ALTA FREQUENZA                           |    |        |
|------------------------------------------|----|--------|
|                                          |    |        |
| MK090 Minitrasmettitore in FM 88-188Mhz  | L  | 17.900 |
| MK290 Microtrasmettitore in FM 80-147Mhz |    | 16.800 |
| MK350 Minitrasmettitore in AM            |    | 25,400 |
| MK380 Vox per ricetrasmettitori          |    | 13.650 |
| MK405 Microricevitore in FM 53-110Mhz    |    | 26.000 |
| MK445 Ricevitore VHF 20-200Mhz           |    | 66.450 |
| MK460 Ricevitore AM bande aeronautiche   |    | 71.500 |
| MK510 MinirIcevitore in FM 88-108        | L. | 27.700 |

| DIDATTICA<br>MK350 Trasmettitore didattico in AM<br>MK485 Radar ad ultrasuoni con antifurto |   | 25.400<br>61.000 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------|
| EFFETTI LUMINOSI<br>MK225/E Scheda pilota 3 canali per MK360                                | L | 29.850           |

| MK500 Psico quadro                                                                                                    |   | 53.300                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------|
| MK225/E Scheda pilota 3 canali per MK360<br>MK360 Interfaccia da 4500W per luci psico<br>MK495 Luci psico basso costo | L | 29.850<br>49.450<br>32.650 |

| FOTOGRAFIA MK030/A Esposimetro per flash MK080 Esposimetro camera oscura MK450 Luxmetro digitale | L | 16.300<br>24.200<br>61.750 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------|

| GIOCHI                          |           |   |
|---------------------------------|-----------|---|
| MK185 Grillo elettronico        | L. 16.950 | Ī |
| MK190 Simulatore di muggito     | L. 14.350 |   |
| MK205 Roulette 37 numeri        | L 89.550  |   |
| MK275 Abbronzometro             | L 15.450  |   |
| MK435 Prova riflessi            | L. 22.600 |   |
| MK505 Scossone elettronico      | L 20.900  |   |
| MK530 Stella cometa elettronica | L. 18.600 |   |
|                                 |           |   |

| MUSICA E STRUMENTI MUSICALI                                         |    |                            |
|---------------------------------------------------------------------|----|----------------------------|
| MK085 Distorsore<br>MK320 Effetto tremolo<br>MK340 Preamplificatore | L. | 21.350<br>20.950<br>26.850 |

| STRUMENTAZIONE                              |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| MK145 Termometro di precisione              | L. 31.350 |
| MK215 Alimentatore regol. 0 30V             | L215.650  |
| MK245 Termostato digitale -55+150C          | L. 99.900 |
| MK255 Voltmetro 3 cifre                     | L. 49.900 |
| MK270 Igrometro elettronico alta precisione | L. 44.650 |
| MK300 Contatore 4 cifre                     | L. 49.950 |
| MK300/F Scheda frequenzimetro               | L 58.600  |
| MK300/BTU Base dei tempi quarzata           | L. 29.250 |
| MK345 Sonda logica                          | L 42,000  |
| MK450 Luxometro digitale                    | L 61.750  |

| STRUMENTAZIONE E CONTROLLO                 |    |        |
|--------------------------------------------|----|--------|
| MK065 Indicatore di livello liquidi        | L. | 19,300 |
| MK095 Timer programm, 1 sec31 ore e 1/2    | L. | 46.500 |
| MK105 Battery level                        | L  | 9.850  |
| MK175 Termostato                           | L  | 20.300 |
| MK245 Termostato digitale                  | L. | 99.900 |
| MK295/TX Radiocomando 2 canali             |    | 34.500 |
| MK295/RX Ricevit. monocan. per MK295/TX    |    | 59.700 |
| MK295/RXE Espans. a 2 can. per MK295/RX    |    | 26.950 |
| MK475 Termostato statico carichi resistivi | L  | 19.350 |
|                                            |    |        |

| CASA                                           |     |        |
|------------------------------------------------|-----|--------|
| MK095 Timer programm. 1 sec31 ore e 1/2        | L   | 48.500 |
| MK155 Interruttore crepuscolare                |     | 23.000 |
| MK195 Scacciazanzare                           |     | 15.450 |
| MK200 Termometro enologico                     |     | 20.100 |
| MK295/TX Radiocomando 2 canali                 | L   | 34.500 |
| MK295/RX Ricevit. monocan. per MK295/TX        |     | 59.700 |
| MK295/RXE Espansione 2 can. per MK295RX        |     |        |
| MK325 Regolatore per tensioni alternate        |     | 13.950 |
| MK365 Regolatore per trapani                   |     | 16.450 |
| MK475 Termostato statico per carichi resistivi | L.  | 19.350 |
| MK485 Radar ad ultrasuoni con antifurto        |     | 61.000 |
| MK545 Segreterla telefonica                    | L.1 | 22.000 |
|                                                |     |        |

| MUSICA ED EFFETTI SONORI          |           |
|-----------------------------------|-----------|
| MK220 Sirena 4 toni               | L. 23.000 |
| MK230 Generatore suoni spaziali   | L. 19.700 |
| MK235 Amplificatore 10-12W        | L. 17.200 |
| MK265 Amplificatore stereo 12+12W | L, 29.000 |
|                                   |           |

| ALIMENTATORI                                                |
|-------------------------------------------------------------|
| MK115/A Allmentatore duale universale L. 14,700             |
| MK135/A Alim. duale potenza +43V per ampl. L. 77.500        |
| MK175/A Alimentatore universale L 10.600                    |
| MK215 Alimentatore professionale regolabile                 |
| 0 30V 10A interamente protetto L215.650                     |
| MK240 Allmentatore regolab. 1,2-30V 1,50A L. 21.950         |
| MK480 Alimentatore regolabile 1.2-30V 5A L. 36.450          |
| Tutti gli alimentatori vengono forniti senza trasformatore. |

L. 19.350

L. 71.500

L. 19.350

L.215.650

L. 44.650 L. 18.600



I nostri KIT sono in vendita nei migliori negozi di materiale elettronico (120 rivenditori in Italia). Se vi fosse difficile reperirli nella vostra località, potrete ordinarceli direttamente telefonando al n. 0544/464059 (in ore d'ufficio); oppure scrivendo a:

G.P.E. KIT, Casella Postale 352 - 48100 RAVENNA.

In ogni caso, **non** inviate denaro: pagherete l'importo direttamente al portalettere.

Nota:

I prezzi del presente listino non comprendono le spese postali.

## ULTIME NOVITA 85 KIT G.P.E.

Ritagliare e spedire a: G.P.E. KIT CASELLA POST. 352 - 48100 RAVENNA

Inviandoci questo tagliando, + L. 1.000 in francobolli (con Cognome, Nome, Via, C.a.p., Città Prov.) riceverete il nostro CATALOGO aggiornato.

TECNOLOGIA

MK 475 TERMOSTATO PER CARICHI RESISTIVI ALIMENTATO DIRETTAMENTE DALLA RETE 220V
MK 215 ALIMENTATORE REGOLABILE 0 30V 10A INTERAMENTE PROTETTO
MK 270 IGROMETRO ELETTRONICO AD ALTA PRECISIONE
MK 530 STELLA COMETA ELETTRONICA

MK 460 RICEVITORE AM PROFESS. AERONAUT. 113 141 Mhz

MK 180 RIVELATORE DI STRADA GHIACCIATA

CI KIL EFELLBONICI KIL EFELLBONICI KIL EFELLBOI

## MIXER MODULARE

### Andrea Dini

2 Ingressi phono magnetico (10  $mV/47 k\Omega$ 2 Ingressi aux/tape (100 mV/ 47 k $\Omega$ ) 1 Ingresso microfono (10 mV/47 k $\Omega$ ) Preascolto amplificato (3+3 W) Uscita regolabile preamplificata (0÷2

Caratteristiche tecniche: Miscelatore

audio semiprofessionale a circuiti in-

tegrati.

 $V/1 k\Omega$ )

Progetti di miscelatori sono stati pubblicati a decine da più o meno tutte le riviste specializzate in elettronica ma, sentite le numerose richieste in proposito da parte dei lettori, propongo un semplicissimo miscelatore per piccole sale o tavernette. Questo mixer non eccelle per originalità, ma, a suo favore gioca la reperibilità ed il basso costo dei componenti.

Esso può essere diviso in:

- 2 Equalizzatori preamlificatori RIAA stereo
- 1 Preamplificatore per microfono Mono
- 2 Stadi amplificatori di uscita
- 1 Unità di preascolto da 3+3 W
- 1 Sezione filtro, trasformazione, raddrizzamento. Il circuito impiega per la maggior parte circuiti inte-

grati lineari di facile reperibilità, in configurazioni mol-

to classiche, molto affidabili e sperimentate.

Analizziamo ora tutte le funzioni del mixer e relativi circuiti. Gli ingressi Phono hanno necessità di una amplificazione e nello stesso tempo di una particolare equalizzazione detta RIAA, per cui, nella rete di reazione dell'operazionale vanno connessi alcuni componenti per tale equalizzazione (C11, C15, R18, R22). Descriverò solo un canale perché per i due ingressi phono il discorso si ripete identico.

IC1, IC2, IC5 sono doppi operazionali LM381 per cui con un integrato si può avere un pre stereo. Come già detto IC1 e IC2 svolgono la funzione di PRE RIAA in cui la rete R2, R6, R14, R22, R18 assieme a C7, C11, C15 determina il guadagno e la necessaria equalizzazione. L'uscita dell'operazionale potrà venire dosata mediante potenziometro slider.

Per gli ingressi AUX/TAPE non serve amplificazione per cui sono direttamente connessi ai potenziometri.

L'ingresso micro invece adotta un trasistor per l'amplificazione di tipo lineare per la capsula magnetica microfonica.

Per avere una maggiore tensione in uscita ed una perfetta adattabilità con tutti gli amplificatori finali disponibili sul mercato è stato aggiunto un altro stadio, detto booster (anche se impropriamente) di uscita, un ulteriore amplificatore in tensione senza equalizzazione, IC3. Per detto stadio si ripete la descrizione per gli ingressi Phono solo che viene eliminata la rete di enfatizzazione-attenuazione RIAA e si mutano i valori dei componenti che determinano il guadagno.

P6A/B regolano il livello della presa TAPE REC. uscita per registrare.

Come tutti i mixer anche questo è dotato di preascolto, tale funzione è svolta da IC5, un LM377; questo integrato contiene due amplificatori completi da 3W per canale e, con un minimo di componenti, si realizza un miniamplificatore da 3+3 W: P8A/B, R39. R40 determinano il guadagno dello stadio che potrà pilotare una cuffia da 8  $\Omega$  stereo. Tramite S1A/B si scelgono gli ingressi da selezionare in preascolto.

L'alimentatore, composto da trasformatore, condensatori, ponte ed integrato penso sia chiaro a tutti; i 24 V che ne escono alimentano tutto il mixer, esclusi gli ingressi phono e micro che necessitano di un'altra rete di by-pass composta da R1, C5, C6.

I condensatori sul pin di alimentazione positiva degli integrati disaccoppiano completamente l'alimentazione dello stadio da possibili disturbi di natura radioelettrica e di rete.

Gli integrati usati garantiscono una buona immunità a rumori e disturbi, se si osservano tutte le precauzioni per non avere disturbi e oscillazioni: usare cavo schermato, connettere tutte le masse allo stesso punto, al negativo di alimentazione e chassis metallico, tenere le masse di segnale ben isolate da quelle di alimentazione. Si noti che lo stampato è realizzato in modo da prevenire anelli di massa ed accoppiamenti





figura 1 - Schema elettrico completo



#### Elenco componenti

 $C1 = C2 = C3 = C4 = 2.2 \mu F 16 V elettr.$ C5 = 100 nF= 100  $\mu$ F 24 V elettr.  $C7 = C8 = C9 = C10 = 10 \mu F 25 V elettr.$ C11 = C12 = C13 = C14 = 1 nFC15 = C16 = C17 = C18 = 3.9 nF $C19 = C20 = C21 = C22 = 10 \mu F 25 V elettr.$ C23 =  $2.2 \mu F 25 V$  elettr.  $C24 = 10 \mu F 25 V elettr.$  $C25 = C26 = 10 \mu F 25 V elettr.$ C27 = 220  $\mu$ F 25  $\vee$  elettr. C28 = C30 = 150 nFC29 = 1000  $\mu$ F 25 V elettr. C31 =  $1000 \, \mu \text{F} \, 35 \, \text{V}$  elettr.  $C32 = C33 = 10 \mu F 25 V elettr.$  $C34 = C35 = 47 \mu F 25 V elettr.$  $C36 = C37 = 33 \mu F 25 V elettr.$ C38 = 100 nF $C39 = 470 \mu F$  $C40 = 470 \mu F$  $= 100 \Omega 1 W$  $R2 = R3 = R4 = R5 = 1 k\Omega$  $R6 = R7 = R8 = R9 = 100 \text{ k}\Omega$  $R10=R11=R12=R13 = 47 \text{ k}\Omega$  $R14 = R15 = R16 = R17 = 10 \text{ k}\Omega$  $R18 = R19 = R20 = R21 = 820 \text{ k}\Omega$  $R22 = R23 = R24 = R25 = 82 \text{ k}\Omega$ R26 = R27 = R28 = R29 = R30 = R31 = R32 = $R33 = R34 = R35 = 22 \text{ k}\Omega$  $R36 = 10 k\Omega$  $R37 = 1 M\Omega$  $R38 = 47 k\Omega$  $R39 = R40 = 1 M\Omega$  $R41 = R42 = 22 k\Omega$  $R43 = R44 = 27 \text{ k}\Omega$  $R45 = R46 = 220 \text{ k}\Omega$  $R47 = 150 \Omega$ P1A/B = P2A/B = P3A/B = P4A/B = Pot. sliderdoppi 100 k $\Omega$  x 2 Log. =  $100 \text{ k}\Omega$  Log. P6A/B = trimmer semifisso 100 k $\Omega$  Log.  $P7A/B = Potenziometro doppio da 100 k\Omega Log.$  $P8A/B = Potenziometro doppio da 100 k\Omega Log.$ S1A/B = Commutatore 6 pos. 2 vieIC1 = IC2 = IC3 = LM381IC4 = LM 7824IC5 = LM377/378TR1 = BC237 B1 = Ponte 50 V 1A = trasformatore 220/30 V 10/15 W

Cuffia stereo 8  $\Omega$ 



figura 2 - Disposizione componenti sulla basetta mixer.





figura 4 - Cablaggio generale.



parassiti. In tal modo non si avranno problemi di sorta e, con poca spesa, avrete un piccolo, ma versatile mixer.

Nei prossimi numeri di E.F. vi proporrò un equalizzatore, un crossover attivo ed un certo numero di amplificatori finali per tutti i gusti.

#### Istruzioni per il montaggio

La realizzazione dei due circuiti stampati monotraccia permette l'autocostruzione con il metodo delle striper oppure con il sistema della fotoincisione. A questo riguardo E.F. facilita molto tale compito con la pagina dei circuiti stampati a fondo rivista: basterà fotocopiare il disegno ed esporre la basetta con la fotocopia su acetato, sotto una lampada UV; poi mettere sotto soda e quindi in acido.

Ottenuto lo stampato (a proposito vi consiglio di non variare molto il tracciato delle piste: un giro un poco più lungo o una massa in più può significare inneschi e rumori), montate per primi i componenti passivi quindi i più delicati transistor e integrati (meglio dotare di zoccolo ogni integrato). Controllare i valori dei componenti prima di cablarli nonché la polarità di



figura 3 - Disposizione componenti sulla basetta alimentazione

La massa di alimentazione va connessa in un punto ben preciso, in cui si collega la massa generale al contenitore.

I necessari disaccoppiamenti resistivo-capacitivi sono già stati eseguiti sullo stampato stesso.

Anche per le connessioni con i potenziometri dei livelli è conveniente usare cavo schermato, le carcasse dei potenziometri è preferibile siano connesse a massa del contenitore metallico.

Stessa identica sorte per lo schermo metallico del trasformatore di alimentazione che, come ben sapete è il maggiore responsabile di interferenze e disturbi.



figura 5 - Prospetto del mobile.

condensatori elettrolitici e così via. L'integrato IC5 necessita di piccola aletta dissipante, di quelle concepite apposta per gli IC dual in line.

L'alimentatore, peraltro semplicissimo, deve essere posto lontano dalla basetta del mixer, come pure il trasformatore, l'ottimo sarebbe schermarlo con lamierino ramato.

Tutti i cablaggi, come si può vedere in figura 4, vanno eseguiti con cavo schermato per Hi-Fi ricordando di non creare anelli di massa: cioé non connettere entrambe le calze ai capi del filo a massa. È inoltre molto importante tenere separate massa di alimentazione da massa di segnale.

Se tutti i cablaggi sono stati fatti a regola d'arte tutto funzionerà subito senza particolari tarature. Unica regolazione, quella della uscita per registrare, va aggiustata per la sensibilità del vostro registratore.

In figura ho schematizzato un possibile contenitore per il mixer: usare un box verticale o orizzontale metallico, meglio se angolato a 45°, praticare i fori come nel disegno, usate trasferibili per la dicitura sul pannello ed in seguito verniciare con spray di fissaggio. Qualora ronzii e disturbi continuassero ad affligere il futuro Disc Jokey munitevi di un prezioso filtro di rete e tutti i guai finiranno. Buona realizzazione e buoni futuri mixaggi.



# STORIE DI UN PLL

Caratteristiche e impiego dell'integrato SP5051 della Plessey.

AL DI SOPRA DI OGNI LIMITE (DI FRE-QUENZA)

## Giuseppe Luca Radatti IW5BRM

La Plessey, notissima casa molto affermata nel settore dei componenti ad uso professionale e militare, ha da poco tempo messo in commercio un interessantissimo integrato: l'SP 5051.

Cosa esso sia è presto detto: si tratta di un PLL completo che può lavorare fino ad oltre 2 GHz.

All'interno di tale integrato, è presente, infatti, un divisore veloce, un comparatore di fase, un di-

visore a modulo variabile, un oscillatore di riferimento a quarzo con annesso divisore e tutta la logica di decodifica dei segnali applicati dall'esterno.

Per far funzionare l'integrato, è



Fig.8 Application for controlling a 2GHz oscillator

#### ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

Ambient operating temperature
Storage temperature
Supply voltage Pin 2 and 16
Band select output voltage Pins 6.7,8
Prescaler input voltage

-10° C to +65° C -55° C to +125° C 7V 14V 2 5V p-p



necessario, infatti, solo un quarzo, un transistor e poche resistenze e condensatori.

E poi venitemi a dire che è poco!!!

I dati vengono applicati all'integrato sottoforma di parola di 16 bit.

I primi 14 bit sono quelli che vanno a modificare la programmazione del divisore programmabile, mentre gli ultimi 2 bit servono ad abilitare 3 porte esterne che possono essere utilizzate per esempio per fare del band switching.

Il sistema di programmazione dell'integrato è molto intelligente: i dati vengono infatti trasmessi in formato seriale; questo riduce notevolmente il numero di piedini richiesti dall'integrato (che infatti ne ha solo 18) e semplifica la costruzione del circuito stampato.

In questo modo è possibile con-

trollare l'integrato da un qualsiasi microprocessore.

Naturalmente non è indispensabile l'uso di un microprocessore che invece è necessario nel caso di alcuni integrati analoghi prodotti da altre case, ma si può lavorare bene anche solo con un multiplexer (per serializzare i dati) e qualche porta (per generare il CLOCK per il multiplexer e per l'SP 5051).

Per introdurre i dati all'interno

#### SP5050/1 EXP

#### 1.8/2GHz SINGLE CHIP FREQUENCY SYNTHESISER

The SP5050/1, used with a voltage controlled oscillator, forms a complete phase locked loop system. The circuit consists of a divide-by-32 prescaler with its own preamplifier and a 14 bit programmable divider controlled by a serially-loaded data register. Control selection lines are also included and give 4 switch output combinations on 3 lines. The requency/phase comparator is fed with a 390625kHz reference, derived from the 4 MHz crystal controlled on-chip oscillator. The comparator has a charge pump output with an output amplifier stage around which feedback may be applied. Only one external transistor is required for varicap line driving.

#### **FEATURES**

- Complete Single Chip System for Microprocessor Control
- Operating Supply 5V, 90mA/70mA
- Prescaler and Preamplifier Included
- Single Port 16-Bit Serial Data Entry
- Frequencies up to 2048MHz in 125kHz Steps (with 4 0MHz Ref)
- High Comparator Frequency Simplifies Charge Pump Fifter
- 3 Selectable Control Outputs Are Available
- Charge Pump Amplifier with Feedback and Disable
- Crystal Controlled Output Clock at 62 5kHz



Fig 1 Pin connections - top view

| Control select data |     | Control outputs<br>Pin |   |    |  |  |
|---------------------|-----|------------------------|---|----|--|--|
| 2                   | 214 | 6                      | 7 | 8  |  |  |
| 9                   | 0   | Н                      | Н | H  |  |  |
| 0                   | 1   | H                      | L | 11 |  |  |
| 1                   | 0-  | L                      | Н | Н  |  |  |
| 1                   | 1   | Н                      | Н | Ł. |  |  |

Table 1 Control select decoding



Fig.2 SP5050/1 block diagram



#### **ELECTRICAL CHARACTERISTICS**

Test conditions (unless otherwise stated):  $T_{\rm simb} = \pm 25^{\circ} \, \text{C, Vcc} = 5 \, \text{V, Frequency standard} = 4 \, \text{MHz}$ 

| Characteristic                           | Symbol   | Pin -      | Value |      |      | Units  | Conditions                                                 |
|------------------------------------------|----------|------------|-------|------|------|--------|------------------------------------------------------------|
| Characteristic                           |          |            | Min.  | Тур. | Max. | Units  | Continions                                                 |
| Operating voltage                        | Voc      | 2,16       | 4.5   |      | 5.5  | V      |                                                            |
| Supply current                           | Icc      | 2          |       | 85   |      | mA     | SP5051                                                     |
| Supply current                           | tes      | 2          | 0     | 70   |      | mA     | SP5050                                                     |
| Prescaler input voltage                  |          | 3,4        |       | 50   |      | m۷     | 300MHz to 18GHz<br>sinewave - SP5050                       |
| -                                        |          | 3,4        |       | 100  |      | mV     | See Fig 4.5 - SP5051                                       |
| Prescaler input impedance                |          | 3,4        |       | 50   |      | Ω      | See Fig 6                                                  |
| High level input voltage                 |          | 1.12.17.18 | 3.5   |      | Vcc  | V      |                                                            |
| Low level input voltage                  |          | 1,12,17,18 | 0     |      | 1.5  | V      |                                                            |
| High level input current                 |          | 1,12.17    |       |      | 0.4  | mA     | VIN = 5V                                                   |
| Input current                            |          | 18         |       |      | 5    | μА     | VIN = 3.5V                                                 |
| Multi-modulus divider output swing       |          | 12         |       | 350  |      | mV     | 6.8k to 0V Provided for<br>test purposes only              |
| Data clock input hysteresis              |          | 18         |       | 0.6  |      | V      |                                                            |
| Data clock rate                          |          | 18         |       |      | 0.5  | MHz    |                                                            |
| Data setup time                          | tsono    | 1,18       | 0.5   |      |      | us     | See Fig.3                                                  |
| Chip select timing                       | csd(pos) | 17.18      | 0     |      | tc   | us     | See Fig 3                                                  |
| Chip select timing                       | csd(neg) | 17.18      | 0.5   |      |      | μs     | See Fig 3                                                  |
| External oscillator input                |          | 14.15      |       | 250  |      | mV     | AC coupled                                                 |
| Charge pump output current               |          | 11         | ±75   | ±100 | ±125 | μA     | V Pin 11 = 20V                                             |
| Charge pump output leakage               |          | 11         |       |      | ±1   | μА     | V Pin 11 20V                                               |
| Onft due to leakage                      |          |            |       |      | 5    | mV/s   | At collector of external varicap drive transistor          |
| Oscillator temperature stability         |          | 14.15      |       | 0.12 |      | ppm/°C | Over 0°C to 65°C<br>temperature range<br>IC variation only |
| Oscillator stability with supply voltage |          | 14,15      |       | 0.25 |      | ppm/V  | Vcc = 4.5V to 5.5V                                         |
| Charge pump drive output current         | loui     | 10         | 1     |      |      | mA     | V Pin 10 ~ 0.7V                                            |
| Control output leakage current           |          | 6,7,8      |       |      | 5    | μA     | V Pins 6,7 and 8 13 5V                                     |
| Control output current                   |          | 6,7,8      | 1     | 1.3  |      | mA     | Vout ≈ 12V                                                 |
| Clock output leakage current             |          | 13         |       |      | 5    | μA     | V Pin 13 = 5.5V                                            |
| Clock output saturation voltage          |          | 13         |       |      | 0.5  | ٧      | I Pin 13 = 1mA                                             |

dell'integrato vengono utilizzate solo 3 linee:

#### il CLOCK, il CE e il DATA.

L'uso di un micro è raccomandabile nelle realizzazioni ad alto livello dove si vogliono realizzare sintonie automatiche, scanners, memorie e tutte quelle finezze del genere che, se realizzate in logica normale, richiedono dozzine di integrati e, inoltre, non è poi possibile adattare il programma di funzionamento ad eventuali nuove esigenze.

Sulla linea DATA vanno applicati i dati che vengono caricati dentro lo shift register presente all'interno dell'integrato ad ogni transazione del segnale di clock verso l'uno logico.

Ovviamente i dati vengono recepiti e interpretati solo ed esclusivamente quando l'integrato è abilitato mediante il pin CE (chip enable).

Nella figura 1/è comunque visibile il timing d'agram dell'integrato che servirà a chiarire ogni ulteriore dubbio.

Tutto questo ad un costo (poco più di L. 30.000) che, tenuto conto che un 11C90 (prescaler da 600 MHz divisore x10) costa già di più, è veramente eccezionale.

Personalmente ho impiegato questo integrato in un ricevitore per satelliti televisivi ancora in fase di sperimentazione ed ho ottenuto risultati molto lusinghieri in quanto il mio ricevitore copre tutta la banda che va da 3.6 a 4.2 GHz e da 11.7 a 12.5 GHz a passi di solo 125 kHz!!!

Nelle figure 2 e 3 sono riprodotti gli schemi applicativi dell'integrato e la sua zoccolatura.

Sono più che certo che un integrato così avrà moltissimo successo nel nascente campo della ricezione diretta da satellite e in tutte le applicazioni dove si richiede una sintesi di frequenza che sia facile, compatta e a basso costo.



## LE PROTESI ACUSTICHE

## Luigi Amorosa

La perdita o la diminuzione della capacità uditiva rappresenta spesso un grave handicap. Vediamo come, con le tecnologie elettroniche, è possibile porvi rimedio.

Le ipoacusie riconoscono nella loro origine varie cause nocive che agiscono a livello delle strutture dell'apparato uditivo. Schematicamente, si distinguono ipoacusie di trasmissione ed ipoacusie di ricezione. Nel primo gruppo rientrano tutte quelle diminuzioni della capacità uditiva da ascriversi a lesioni dell'apparato di trasmissione del suono dell'ambiente esterno alla coclea, che è la struttura deputata alla trasformazione della energia meccanica delle onde sonore in energia elettrica, successivamente inviata al cervello. Viceversa le ipoacusie ricettive sono quelle in cui la lesione ha colpito la coclea o, più raramente, le fibre nervose che portano il segnale dalla coclea al cervello.

Qualunque sia la causa della ipoacusia e il meccanismo con cui si instaura, è chiaro che si avrà una diminuzione delle capacità di adattamento all'ambiente del paziente. Inoltre, se il deficit auditivo si instaura nella prima infanzia, il bambino avrà anche gravi problemi nell'apprendimento del linguaggio. Ecco perché è importante protesizzare un paziente con ipoacusia. Una protesi acustica altro non è se non un amplificatore a bassa fedeltà in grado di riprodurre stimoli acustici che rientrino in una data banda di frequenze. Gli elementi fondamentali di una protesi sono quindi costituiti da un microfono, un circuito di amplificazione e un trasduttore elettroacustico. I microfoni più frequentemente usati in questo campo



figura 1 - Disegno schematico dell'anatonomia dell'orecchio: tutti i processi patologici che agiscono a destra della linea tratteggiata sono alla base delle ipoacusie ricettive.



sono quelli a condensatore. Essi sono costituiti da due lamine parallele, una delle quali è in grado di muoversi sotto l'azione delle variazioni della pressione acustica. I microfoni a condensatore sono preferiti ai microfoni piezoelettrici o a quelli a bobina mobile per la buona risposta in frequenza, anche se risultano più sensibili all'umidità.

Il sistema di amplificazione è ovviamente basato sull'uso abbondante di circuiti integrati, data la necessità di limitare al massimo le dimensioni dell'apparecchio. Per poter rendere la protesi il più confortevole possibile e limitare al massimo gli interventi dell'utente sul potenziometro del volume, si rendono necessari dei circuiti di limitazione dell'amplificazione. Essi possono essere basati o sul «clipping» o sulla retroazione. Il primo tipo di limitatori si basa sull'uso di due diodi collegati con polarità opposta in un punto della catena di amplificazione. Quando il segnale in arrivo supera quella che è la tensione di conduzione del diodo che in quel momento è polarizzato direttamente, il segnale viene deviato a massa.

Un sistema del genere, molto semplice a realizzarsi, ha il vantaggio di intervenire immediatamente, non appena il segnale supera un certo valore; d'altronde, a valle del circuito di clipping, l'onda sarà distorta. Il sistema a retroazione (o feedback) si basa, invece, sul principio che è il segnale in uscita a controllare, con continuità, le caratteristiche di guadagno dell'aplificatore. In pratica altro non è se non il normale controllo automatico di guadagno (GAG) presente anche nelle radio portatili. Naturalmente il circuito base dell'amplificatore è completato dal controllo di volume manuale, dal controllo di tono (regolato di solito una volta per tutte al momento dell'installazione della protesi), nonché, in molti casi, dal cosidetto trasduttore telefonico; tale accessorio è, in pratica una normale bobina in grado di convertire le variazioni del campo magnetico, che si generano nei pressi di un apparecchio telefonico, in differenze di potenziale da inviare all'amplificatore.

Il trasduttore elettroacustico, infine, è un normale, piccolo altoparlante. Sono talora impiegati anche vi-



figura 2 - Il principio del «clipper»

bratori da appoggiare sul cranio quando la via ossea sia l'unica percorribile dalla energia vibratoria per giungere alla coclea. L'alimentazione della protesi viene di solito assicurata da pile al mercurio miniatura.

Uno dei problemi che più frequentemente si riscontrano nella installazione di una protesi è l'instaurarsi del ben noto effetto Larsen, dovuto ad eccessiva vicinanza tra microfono e trasduttore elettromeccanico. Tale inconveniente si manifesta soprattutto nelle protesi intrameatali (quelle, cioè, interamente accolte nel padiglione auricolare) in cui, per ovvi motivi è necessario tenere molto vicini il microfono e l'altoparlante.

Di particolare interesse, e perciò degni di menzione, sono le ricerche in atto (anche in Italia), circa la possibilità di impiantare in pazienti affetti da sordità recettiva (per un danno cocleare) protesi particolari in grado di convertire il segnale acustico in impulsi elettrici da inviare alle strutture nervose che nell'orecchio sano ricevono le informazioni dalla coclea. Tali protesi si basano sull'uso di microelettrodi da inserire nella coclea a stretto contatto con i recettori del nervo acustico. I risultati per ora sono limitati alla semplice percezione di toni o rumori confusi, anche se sembra che un fattore critico sia dato dal numero di canali disponibili, cioè dalle bande di frequenza a cui può essere sensibile l'apparecchio.

È indubbio, però, che anche la percezione di un suono, pur non equivalendo al contenuto informativo di un discorso articolato, può aiutare a reinserire nella società soggetti altrimenti destinati a vivere nell'isolamento. Al momento attuale, anche se la protesi cocleare non consente ancora al paziente di capire le parole di un interlocutore, permette almeno di eseguire meglio la cosidetta «lettura labiale». A tutt'oggi, secondo la fonte citata in bibliografia(3), (5), sarebbero più di 300 negli USA e 20 in Italia i portatori di impianti cocleari.

#### **Bibliografia**

- Bairati A., Iurato S.: Ricerche sperimentali sulla terminazione di fibre efferenti nell'organo di Corti. Accademia dei Lincei; Rend. Cl. Sc. fis. mat. nat.. 34: 77: 1963.
- 2) Calogero B: Audiologia Monduzzi Editore, 1983.
- 3) Bioingegneria per l'udito (editoriale) Le Scienze, 7: 84, pag. 17.
- INSAI La nicività del rumore nell'ambiente di lavoro. In: Boll. di documentazione sulla sicurezza ed igiene del lavoro. - Ed. CEDIS nº 2, 85.
- 5) Loeb G.E.: La sostituzione funzionale dell'orecchio. Le Scienze 4, 85.





## PERIODICO DI AGGIORNAMENTO ELETTRONICO AL CATALOGO GENERALE

## **ROSMETRO-WATTMETRO CON DUE STRUMENTI - 27/150**

#### **CARATTERISTICHE**

R.O.S. (SWR): 1:1 a 1:3

Potenza:

0 ÷ 15W e 0 ÷ 150W

Precisione:

fondo scala R.O.S. 5% potenza 10%

Impedenza:

50 Ohm

Frequenza:

1.5 a 144 MHz

Strumento:

2 x 100 µA





#### **ROSMETRO-WATTMETRO M15**

#### **CARATTERISTICHE**

R.O.S. (SWR):

1:1 a 1:3

Potenza:

0 ÷ 15W e 0 ÷ 150W

Precisione:

R.O.S. 5% potenza 10%

50 Ohm Impedenza:

1,5 a 144 MHz

Frequenza: Strumento:

100 μA

Questo strumento è indispensabile a tutte le stazioni ricetrasmittenti CB e radioamatoriali per la misurazione del R.O.S. e della potenza.





**SONDE LOGICHE** 

In un Master unico i circuiti stampati di tutti gli articoli presentati in questa rivista



**FREQUENZIMETRO** 



**FREQUENZIMETRO** 





#### Un'antenna insolita:

# L'ANTENNA SALINA

#### Giovanni V. Pallottino

Qualche anno fa fu osservato che certe piante (noci di cocco, eucaliptus, banani, ecc.) potevano essere utilizzate come antenne per la ricezione di segnali radio e TV. Tale effetto fu attribuito al comportamento conduttore dei liquidi contenuti all'interno delle piante, nei quali si trovano sali minerali in soluzione.

Sulla base di queste osservazioni alcuni ricercatori indiani hanno costruito e provato una «antenna salina». Questa è costituita da due tubi di polietilene (diametro interno 1,2 cm., lunghezza 40 cm.) riempiti di acqua salata, disposti, in modo da realizzare un dipolo, su una struttura di legno e collegati a un cavo coassiale di discesa.

Tale antenna è stata usata per ricevere i segnali TV irradiati da un trasmettitore da 1 kW situato a distanza di 15 km e ha fornito buone prestazioni. Ap-

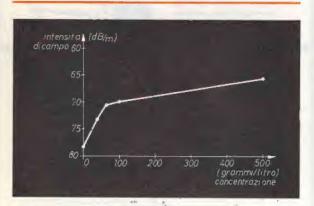

figura 1 - Intensità di campo in funzione della concentrazione di sale.

# ... il piacere di di saperlo...



plicando l'uscita dell'antenna a un misuratore d'intensità di campo sono state eseguire diverse misure. Ruotando l'antenna rispetto al trasmettitore si è ricavato il tipico diagramma di radiazione di un dipolo aperto e variando la concentrazione di sale nell'acqua si è ottenuto il grafico di figura 1. L'uso di acqua di mare per realizzare questa antenna non sembra molto efficiente, dato che, come mostra il grafico, per ottenere una buona risposta occorre acqua molto salata.

Si tratta, comunque, di una «soluzione» molto economica per realizzare una antenna di emergenza o per compiere interessanti esperimenti.

Per saperne di più: Electronig Engng, ottobre 1984, pag. 49.





#### ICOM IC-02 E

Ricetrasmettitore portatile 140-150 MHz - FM, potenza RF



#### ICOM IC-04 E

Ricetrasmettltore portatile 430-440 MHz - FM, potenza RF 5 W, 10 memorle, visore a 6 cifre.

#### ICOM IC-2 E

Ricetrasmettitore portatile 144-148 MHz, FM, potenza RF 1,5 W.

#### ICOM IC-M2

Ricetrasmettitore portatile FM ad uso nautico, 78 canall + meteo + priorit. 156,025-157,425 MHz, potenza RF 2 W.

#### YAESU FT 757

Ricetrasmettitore HF, FM, SSB, CW, trasmissione e ricezione continua da 1,6 a 30 MHz, potenza 200 W PeP In FM, SSB, CW, acc. aut. d'antenna optional, scheda per AM, FM optional.



#### YAESU FT 209 R

Ricetrasmettitore portatile per i 2 metri, FM, controllo a μP, potenza RF 3,5 W 350 mW, doppio sistema di CPU a 4 bit.

#### YAESU FT 203 R

Ricetrasmettitore portatile FM disponibile in 3 versioni, E2: 140-150 MHz; M2: 150-160 MHz; M3: 160-170 MHz; potenza RF 2,5 W.



#### **ICOM IC 751**

Ricetrasmettitore HF, CW, RTTY, e AM, copertura continua da 1,6 MHz a 30 MHz in ricezione, trasmissione, doppio VFO, alimentazione 13 Vcc, alimentatore optional.

YAESU FT 2700 RH

Dual Bander e Crossbander VHF 144-154 MHz, VHF 430-440 MHz,

emissione FM, potenza 25 W. YAESU FT 270 RH

5 W, 10 memorle.



#### **ICOM ICR 70**

Ricevitore HF a copertura generale SSB - CW - AM - FM. Da 100 kHz a 30 MHz in 30 bande da 1 MHz. Circuito a PLL controllato da µP 3 conversioni PASS BAND TUNING.

#### **ICOM ICR 71**

Ricevitore HF a copertura generale da 100 kHz a 30 MHz, FM · AM · USB · LSB · CW · RTTY, 4 conversioni con regolazione continua della banda passante, 3 conversioni in FM, sintetizzatore di voce optional, 32 memorie a scansione.



#### **ICOM** IC 271 (25 W) ICOM 271 H (100 W)

Ricetrasmettitore VHF-SSH CW-FM-144 ÷ 148 MHz. Sintonizzatore a PLL, 32 memorie, potenza RF 25 W regolata da 1 W al valore max.



#### SX 400

Ricevitore con dispositivo di ricerca entro lo spettro da 26 MHz a 550 MHz · AM · FM 20 canali memorizzabili. Per l'ascolto da 550 MHz a 3.7 GHz necessità di convertitore optional.

#### SX 200

Ricevitore AM - FM in gamma VHF/UHF, 16 memorie, lettore a 8 cifre, allmentatore ed antenna telescopica in dotazione.



Ricetrasmettitore portatile FM 144-146 MHz o 144-148 MHz, potenza 45 W, nuovo tipo di supporto ad aggancio rapido.



#### YAESU FRG 9600

Ricevitore a copertura continua VHF-UHF / FM-AM-SSB. Gamma operativa 60-905 MHz.



#### YAESU FRG 8800

Ricevitore AM-SSB-CW-FM. 12 memorie, frequenza 15 kHz - 29.999 MHz, 118-179 MHz (con convertitore).



430-439-975 MHz, potenza uscita RF 10 W, alimentazione 13,8 Vdc.



#### **ICOM IC 735**

100 W a copertura continua in SSB-CW-AM-FM, nuova linea e dimensioni compatte.



#### ICOM IC 3200

Ricetrasmettitore VHF-UHF, II più piccolo Dual Bander In commercio, potenza 25 W.



#### MX-5000

Ricevitore a scansione a copertura continua da 25 a 550 MHz, 20 memorie.

#### SC 4000

Scanner portatile 26/32 MHz
- 66/68 MHz - 138/176 MHz
380/470 MHz - Display a
cristalli liquidi, orologio
incorporato, dimensioni ridotte.



#### **ICOM IC 745**

Ricetrasmettitore HF con possibilità di copertura continua da 1,8 a 30 MHz, 200 W PeP in SSB-CW-RTTY-FM, ricevitore 0,1-30 MHz in 30 bande, alimentazione 13.8 Vcc.

# FREQUENZI-METRO PER TUTTE LE TASCHE

Frequenzimetro di BF, provvisto di memoria e con uscite multiplexate su 4 display, realizzato con soli quattro integrati.

L'alimentazione, incorporata, richiede una tensione alternata di 8V con 0,5 A.

Livio Jurissevich



È sogno di chiunque possedere un frequenzimetro di BF e magari uno di piccole dimensioni in grado di sostituire una scala parlante di tipo meccanico; ebbene ora è possibile grazie a questo semplice progetto esclusivamente ideato in abbinamento con un generatore di bassa frequenza.

Chi vorrà utilizzarlo come un semplice frequenzimetro potrà, con semplici aggiunte rifinirlo per gli usi a cui sarà adibito, o ancora, eliminando il modulo FMT 058a, usufruirlo come un contapezzi o altro.

Lo schema come vedesi è composto di due parti: per ragioni di semplicità e compattezza si è voluto separate distintamente lo stadio contatore composto dall'MM 74C925 dall'altro che lo rende un frequenzimetro. Il primo modulo, come accennato prima, è un visualizzatore composto da quattro display del tipo FND 703, pilotati da un circuito integrato di costo moderato, entrocontenuti i circuiti necessari per il funzionamento come contatore con uscite multiplexate e provvisto di memoria (LATCH). Per ulteriori delucidazioni si consiglia di consultare il «data sheet» della National.

Quindi per assolvere la funzione voluta necessita l'uso del secondo modulo, che si compone semplicemente di un 4518 utilizzato come divisore per 10 e per 100, e qui un breve appunto importante; come molti potranno osservare non è stato necessario utilizzare la base dei tempi quarzata in quanto le letture che farete saranno più che sufficienti per





figura 1 - Schema elettrico: sezione ingresso e base tempi (C.056).



 $RP = 4 \times 220\Omega \ 1/4 \ W$   $C6 = 100 \mu F \ 10 \ V \ elettr.$   $D2 \div D5 = FND703$   $TR1 \div TR4 = BC239$  IC4 = MM74C925

figura 2 - Schema elettrico: sezione conteggio e visualizzazione (FMT 058A).







figura 3 - Assemblaggio dei due stampati.

i vostri scopi amatoriali, ma se ciò non fosse sarà necessario aggiungere un oscillatore seguito da opportuni divisori. L'ingresso sarà il pin 10 del 4518 previa asportazione delle resistenze, rispettivamente da 5.6 k $\Omega$  e 12 k $\Omega$ ; infatti questo partitore preleva la doppia semionda in uscita dal ponte di diodi 110B8 che risulta il doppio della frequenza di rete (100 Hz) e prima di essere fruita deve venire adattata da un trigger onde poter ottenere in uscita un'onda quadra in grado di poter pilotare gli altri circuiti Mos. A questo punto avremo a disposizione tre frequenze da utilizzare come base dei tempi e qui o si ponticella in base alle letture che si vuole fare, oppure sarà necessario aver a disposizione un commutatore a due vie tre posizioni, la quale seconda via la utilizzerete per modificare il punto sui display.

Gli stadi seguenti composti dallo 74C14 hanno lo scopo di ottenere degli impulsi di breve durata e ritardati tra loro; questi servono, e sono importanti, a ottenere un buon funzionamento, a pilotare il reset e l'abilitazione memoria. In quanto al clock, viene usato per la lettura diretta di una frequenza, l'ingresso è separato dai condensatori, posti in serie, di  $4,7~\mu F$  meglio se al tantalio da 35~V; le resistenze da  $1~M\Omega$  polarizzano l'ingresso del trigger.

(Una nota importante: per la buona riuscita si sconsiglia di modificare i valori da me scelti: le capacità 180 e 470pF, polistirolo, assieme alle resistenze da 10 k $\Omega$  al 5% sono particolarmente critici).

L'uscita a 1Hz è stata prevista per l'applicazione di un LED onde controllare il funzionamento del frequenzimetro.





figura 4 - Disposizione dei componenti sulle due basette.



Si consiglia di non superare il valore di 15Vpp da misurare, se ciò fosse necessario sarà utile applicare una resistenza in serie all'ingresso.

Viste le dimensioni ridotte, il circuito potrà essere utilizzato come ho accennato all'inizio.

Per la realizzazione pratica consiglio agli interessati di attenersi alle mie indicazioni e inoltre consiglio di non modificare lo stampato in quanto dimensioni più piccole richiedono maggiore attenzione e esperienza nei minimontaggi, per non parlare delle difficoltà di incisione dello stampato stesso.

Ma, concludendo, a montaggio finito si dovran-

no unire gli stampati come nella foto a mezzo contatti molex, ad esempio, e basterà applicare una corrente alternata di 8V 0.5A e non preoccupatevi se leggeremo un 5 o 50 a seconda di come è posizionato il commutatore della base dei tempi: infatti la frequenza letta è quella della rete, ciò sta a significare che il circuito funziona a dovere con la sensibilità dovuta; a questo punto basterà collegare un cavo schermato in ingresso per applicare la frequenza da misurare.

Non resta che augurarvi un buon lavoro, e nel caso di difficoltà o maggiori delucidazioni potrete interpellarmi scrivendomi presso la Rivista.

#### ... AUGURI... AUGURI... AUGURI... AUGURI... AUGURI... AUGURI...

#### di Buon Natale '85 e Buon Anno '86

- A tutti i Lettori Collaboratori attuali e futuri
- A tutte le maestranze che contribuiscono al buon andamenti di E. Flash
- A tutte le Ditte Inserzioniste presenti e future
- A tutti gli amici e conoscenti, parenti
- A tutti gli edicolanti e Distributori Auguri, auguri e ancora auguri







#### Electrical Characteristics

- 1. Capacitance range 1 thru 1000 pf.
- 2. Capacitance tolerance  $-\pm 1/2\%$ ,  $\pm 1\%$ ,  $\pm 2\%$ ,  $\pm 5\%$ ,  $\pm 10\%$ , ± 20%. For capacitance values of 100 pF or less, the minimum standard available tolerance is  $\pm 0.5$  pF.
- 3. Dielectric strength Minimum 200% of rated voltage for 5 se-
- 4. Insulation resistance 1000 megohms uf. Need not exceed 100000 megohms at 25° C.
- 5. Min. Q at I MHz See attached drawing.





#### CAVI - CONNETTORI - R.F.

Per qualsiasi Vostra esigenza di cavi e connettori, il nostro magazzino è sempre rifornito di cavi R.F. (tipo RG a norme MIL e cavi corrugati tipo 1/4"; 1/2"; 78" sia con dielettrico solido che in aria) delle migliori marche: C.P.E., EUPEN, KABELMETAL Inoltre potrete trovare tutti i tipi di connettori e di riduzioni per i cavi suddetti

Trattiamo solo materiale di prima qualità: C.P.E., GREEMPAR, SPINNER.

#### **SEMICONDUTTORI** -COMPENSATORI

Il nostro magazzino inoltre è a Vostra disposizione per quanto riguarda transistori e qualsiasi altro componente per i Vostri montaggi a R.F.

Trattiamo le seguenti case: TRW, PHILIPS, PLES-SEY, NATIONAL SEMICONDUCTOR, CON-TRAVERS MICROELETTRONICS etc.

Siamo a Vostra completa disposizione per qualsiasi chiarimento o richiesta prezzo.

INTERPELLATECI AVRETE UN PUNTO DI RIFERIMENTO.

#### LABORATORIO COSTRUZIONI ELETTRONICHE

Via Manzoni, 102 - 70027 Palo Del Colle / Bari - Tel. (080) 625271



# IL METODO DI OPPOSIZIONE

#### Livio Andrea Bari

Viene descritto un metodo di misura che, con l'uso di una tensione ausiliaria, permette la misura di piccole cadute di tensione (10 mV su tensioni dell'ordine delle decine di V) con i normali tester.

Nel collaudo degli alimentatori stabilizzati si rileva generalmente la c.d.t. (caduta di tensione) che si verifica collegando un carico che assorbe valori di corrente via via crescenti fino al valore massimo consentito dalle caratteristiche dell'alimentatore in prova.

Si determina in questo modo il valore della Resistenza d'uscita  $R_{\rm o}$  alle varie correnti definita come:

$$R_o = \frac{\triangle V_o}{\triangle I_o}$$
 dove  $\triangle I_o$  è la variazione di cor-

rente assorbita dal carico e  $\triangle V_o$  la variazione di tensione d'uscita provocata dalla variazione di corrente  $\triangle I_o$ .

 $\triangle$  si legge delta, o è l'iniziale del termine inglese output che significa uscita.

Nei moderni alimentatori stabilizzati la variazione  $\triangle V_o$  della tensione in uscita per una variazione di carico ad esempio di 1 A ( $\triangle I_o = 1$  A) è molto piccola (dell'ordine delle decine di millivolt ed anche meno).

È evidente che se la tensione d'uscita  $V_{o1}$  dell'alimentatore con il minor valore di corrente  $I_{o1}$  è ad esempio 12 V e il valore di tensione d'uscita diventa 11,99 V ( $V_{o2}$ ) con una corrente  $I_{o2}$  di 1 A superiore a  $I_{o1}$  rilevare la  $\triangle$   $V_{o} = V_{o1} - V_{o2} = 12 - 11,99 = 0,01 V = 10 mV$ , richiede quanto meno l'impiego di un voltmetro digitale con display da 3 e 1/2 digit e con un normale tester apprezzare questa c.d.t. risulta impossibile.

Ricorrendo al metodo di opposizione si possono misurare cadute di tensione di 10 mV ed anche meno usando un comune tester sulla portata di 100 mV f.s.

Con l'uso di strumenti digitali è possibile apprezzare c.d.t. inferiori al millivolt.

Riferendoci alla figura 1, per usare il metodo di opposizione è necessario un alimentatore ausiliario regolabile molto stabile, che permetta una regolazione fine della tensione; per quanto riguarda la corrente questa non è molto importante in quanto valori





dell'ordine del centinaio di mA sono più che sufficienti. Uno schema di alimentatore ausiliario da me usato per realizzare misure col metodo di opposizione è riportato in figura 2.

Sono poi necessari un voltmetro  $M_2$  con portata adeguata all'ordine di grandezza della c.d.t. da misurare (nel nostro esempio  $M_2$  è un tester sulla portata 100 mV, io uso un ICE 680 R), un voltmetro  $M_3$  con portata adeguata al valore della tensione  $V_0$  da misurare. L'amperometro  $M_1$  deve sopportare la corrente

di prova 
$$I_o = \frac{V_o}{R_1}$$

figura 2 - Alimentatore ausiliario per misure di c.d.t. molto piccole col metodo di opposizione.

#### Elenco componenti

S1 = int. a levetta min. 250 V ~, 1 A

T1 = Trasf. da almeno 15 VA prim. 220 V, sec. 24 V

B1 = raddrizzatore a ponte 200 V - 1 A

C1 = Elettrolitico 2200  $\mu$ F / 40  $V_{LAV}$ 

 $C2 = Ceramico 0,1 \mu F - 50 V_{LAV}$ 

C3 = Elettr. tantalio 10  $\mu$ F - 35  $V_{LAV}$ 

C4 = Elettrolitico 100  $\mu$ F - 35  $V_{LAV}$ 

R1 =  $1.2 \text{ k}\Omega \text{ 1 W}$ 

R2 = pot. multigiri  $2,2 \text{ k}\Omega$ 

R3 =  $100 \Omega 1/2 W \pm 5\%$ 

D1 = diodo LED (colore a piacere)

D2=D3 = 1N 4007

IC1 = Regolatore di tensione LM317T



#### Esecuzione delle misure

Si alimenta dalla rete l'alimentatore in prova e tenendo S<sub>1</sub> e S<sub>2</sub> aperti si misura la tensione d'uscita V<sub>2</sub> il cui valore è V<sub>01</sub> (es. 12 V) usando un altro voltmetro o Ma prima di collegarlo sull'alimentatore ausiliario. A questo punto si alimenta l'alimentatore ausiliario la cui tensione va regolata al valore V<sub>01</sub> letto su M<sub>3</sub>. Si chiude quindi l'interruttore S<sub>2</sub> alimentando il voltmetro M<sub>5</sub> il quale indica O V, essendo inserito tra due punti equipotenziali (l'uscita + dell'alimentatore ausiliario e l'uscita + dell'alimentatore di prova sono alla stessa tensione). Se non indica 0 V regolare la tensione dell'alimentatore ausiliario per azzerrare Mo. Si chiude l'interruttore S<sub>1</sub> caricando così l'alimentatore in prova e si regola R<sub>1</sub> per il valore di I<sub>00</sub> desiderato che si legge sull'amperometro M<sub>1</sub>. Come si chiude S<sub>1</sub> la tensione sull'uscita dell'alimentatore in prova cala e la c.d.t. =  $V_{o1} - V_{o2}$  viene letta sul voltmetro  $M_{o}$ . La tensione d'uscita  $V_{02}$  è pari alla differenza tra la lettura sul voltmetro  $M_3$  ( $V_{o1}$ ) e la lettura sul voltmetro  $M_0$  (c.d.t.).

La resistenza d'uscita  $R_0$  dell'alimentatore in prova si determina immediatamente eseguendo il rapporto tra la c.d.t. letta su  $M_2$  e la corrente letta su  $M_1$ . Supponendo che la lettura su  $M_2$  sia 20 mV e la corrente letta su  $M_1$  sia 1 A  $R_2$  è:

$$\frac{20 \text{ mV}}{1 \text{ A}} = 20 \text{ m}\Omega$$

La tensione d'uscita dell'alimentatore ausiliario di figura 2 varia da 1,25 a 28,75 V circa con i valori indicati per  $R_3$  e  $R_2$ . Si possono impiegare per  $R_3$  resistenze di valore compreso tra 82 e 120  $\Omega$  e per  $R_2$  valori diversi da quello indicato, tenendo presente che la tensione in uscita minima è 1,25 V (quando  $R_2$  = 0) e vale:

$$V_o = 1,25 (1 + \frac{R_2}{R_3})$$

La disposizione dei piedini di  $IC_1$  è riportata in figura 3. È d'obbligo montare  $IC_1$  su un dissipatore di calore.





figura 3 - Contenitore dell'LM317 e disposizione terminali visti dal lato scritte. La Vout è collegata alla aletta metallica e al piedino centrale.

#### **Bibliografia**

1) Giometti R., Frascari F., Manuale per il laboratorio di misure elettroniche, Calderini, Bologna 1984.



Fulminainsetti elettronici a raggi ultravioletti di grande efficacia; attraggono irresistibilmente le zanzare fulminandole all'istante. Assolutamente innocui per persone ed animali domestici. Piccolo per interni

L. 28.000 grande per esterni L. 179.000

ad ultrasuoni

L.22.000.





#### APPARECCHIO ELETTRONICO RIVELATORE DI FUGHE DI GAS

con speciale sensore che intervienequando la saturazione digas nell'ambiente supera i livelli normali. Dotato di spia luminosa e di sirena incorporata che suonerà sin quando le condizioni ambientali saranno ridiventate normali.

L. 39.000



Topi e ratti, addio

Siete afflitti da un problema di topi? Nelle cantine, nei solai, nei garages, in città o in campagna, i topi causano innumerevoli danni. Ora c'è Ultrasonic Rat Controller. Un apparecchio ad ultrasuoni che emette onde «shock» per il cervello dei topi. E i topi se ne vanno senza fare più ritorno.

L. 118.000

Vendita in contrassegno



MARKET MAGAZINE via Pezzotti 38, 20141 Milano, telefono (02) 8493511



# KITS elettronici

ultime novita























| RS 147 INDICATORE DI VINCITA                     | L. 29.000 |
|--------------------------------------------------|-----------|
| RS 148 UNITA' AGGIUNTIVA PER RS 147              | L. 12.500 |
| RS 149 TEMPORIZZATORE PER LUCE SCALE             | L. 20.000 |
| RS 150 ALIMENTATORE STABILIZZATO UNIVERSALE 1A   | L. 27.000 |
| RS 151 COMMUTATORE A SFIORAMENTO PER AUTO        | L. 15.500 |
| RS 152 - VARIATORE DI LUCE AUTOMATICO 220V 1000W | L. 26,000 |
| RS 153 - EFFETTO PRESENZA STEREO                 | L. 28,000 |
| RS 154 INVERTER 12V-220V 50Hz 40W                | L. 25.000 |
| RS 155 - GENERATORE DI ONDE QUADRE 1Hz - 100 KHz | L. 33.000 |

inviamo catalogo dettagliato a richiesta scrivere a:

ELETTRONICA SESTRESE S.r.I. DIREZIONE e UFFICIO TECNICO: Via L. Calda 33/2 - 16153 Sestri P. GENOVA. Tel. 010/ 60 36 79 - 60 22 62



# DO-IT MY SELF

Angelo Puggioni

Ancora notizie sullo HARDWARE By SPECTRUM

Una mano a coloro che da veri sperimentatori vogliono fare le loro riparazioni con poca spesa.

Per tutti coloro che oltre alla programmazione di un piccolo, ma potente home-computer intendono eseguire tutte quelle piccole, ma utili operazioni di manutenzione e riparazione ecco spiegato come si fa a sostituire la matrice della tastiera dello SPECTRUM.

Tutto è iniziato quando, con grande disappunto, mi sono reso conto che tre tasti del mio Spectrum non rispondevano più ai comandi: attimi di panico e di rabbia, poi la ricerca di un riparatore oltre che onesto nel prezzo veloce nell'operare; qui purtroppo sono iniziate le note dolenti.

A Torino non abbiamo nessuno in grado di farlo, o meglio c'è una sola ditta che ripara anche macchine per ufficio e che si è un po' accollata questo onere, ma c'è un ma: tutti i rivenditori di un certo tipo di computer si rivolgono a loro e di conseguenza il lavoro che riescono ad accumulare viene eseguito con dei tempi veramente molto lunghi. Altrettanto vero è che in Torino non esistono ricambi per certe riparazioni; a questo punto non mi è rimasto che farmi arrivare il pezzo dalla non vicina Varese, e devo dire che dalla richiesta alla consegna sono passati solo 5 giorni.

Per non tediarvi tanto, eccovi la spiegazione passo per passo di come si sostituisce detta membrana: 1) togliere le cinque viti situate sul fondo dello Spectrum;

2) aprire la scatolina nera e sfilare delicatamente i due connettori flessibili che si vedono nella foto 5; 3) fatto questo abbiamo due parti separate, da una parte la tastiera e dall'altra abbiamo la piastra ma-





dre con tutti gli integrati e circuiteria varia (vedi foto 1);

- 4) lasciamo da parte la piastra madre e dedichiamoci alla tastiera.
- 5) solleviamo delicatamente, magari facendo leva con un righello di quelli per meccanici che sono molto sottili, la mostrina in alluminio che è semplicemente incollata: attenzione a non piegarla;
- 6) adesso è rimasta a nudo la tastiera in gomma, anche questa la solleveremo senza strappi, anche se a me nel manovrarla mi è parsa abbastanza robusta;
- va (nella foto è quella a sinistra) senza timore di commettere errori in quanto i fori che si trovano sulla medesima fanno da centraggio. Se noi la inseriamo al contrario non troverebbe il posto per l'inserimento corretto;
- 9) rimettiamo a posto la tastiera in gomma, anche questa ha una posizione obbligata da opportune parti in plastica che ne determinano la sua posizione esatta; mettiamo al suo posto la mostrina in alluminio esercitando una leggera pressione per riincollarla al nastro che è di tipo bi-adesivo e la nostra ta-



7) ora abbiamo davanti agli occhi la membrana vera e propria anche questa si sfila molto facilmente dalle feritoie che fanno passare i due connettori flessibili, le due appendici che si vedono nella foto n. 4; 8) sostituiamo la membrana vecchia con quella nuo-

stiera è pronta per essere messa nuovamente al suo posto.

A questo punto non ci resta che finire l'opera e per fare questo è meglio se ci facciamo aiutare da qualcuno. La fase più delicata è quella di reinserire







i due connettori flessibili, quindi se c'è qualcuno che sostiene la tastiera (visto che detti connettori non sono molto lunghi) abbiamo le due mani libere per infilare i connettori al loro posto e, come si può vedere dalla fotografia n. 5, è tutto pronto da chiudere e provare che tutto funzioni alla perfezione come è successo al sottoscritto.

Qualche spiegazione sulle fotografie (che mi sono fatto fare dal mio caro cognato Walter che ringrazio).

Come detto all'inizio, nella prima si vede la piastra madre dello Spectrum; nella seconda si vedono chiaramente sia la mostrina in alluminio che la tastiera in gomma; nella terza la vecchia membrana dopo essere stata messa a nudo e dove si vedono abbastanza chiari gli slots di centraggio (quelli più bassi sono quelli che riguardano la membrana e quelli più lunghi e doppi servono per centrare la tastiera in gomma); nella foto quattro le due membrane: quella nuova a sinistra e quella vecchia a destra, le ho messe capovolte in modo da far vedere sia la parte inferiore che quella superiore delle medesime. La parte superiore è quella della membrana vecchia e i circolini indicano i tre tasti che non funzionano più; nella quinta ed ultima fotografia possiamo infine vedere il lavoro ultimato.

Fidando nel fatto di essere stato utile, chiudo inviando cordiali saluti a tutti, e se qualcuno avesse bisogno di qualsiasi delucidazione può scrivermi liberamente tramite la rivista.





# MELCHIONI PRESENTA IN ESCLUSIVA SOMMERKAMP FT-757GX

È un ricetrasmettitore interamente transistorizzato allmode (AM, SSB, FM e CW) che funziona su tutte le bande comprese tra 10 e 160 m (comprese le WARC) con una potenza di 200 W PEP. Doppio VFO, 8 memorie, possibilità di esplorare l'intera gamma delle frequenze

o una banda ristretta. Filtro di 600 Hz (CW), keyer elettronico, calibratore 25 Hz, regolatore delle IF e della banda passante, VOX completano il quadro delle caratteristiche dell'apparecchio, a cui Sommerkamp aggiunge una costruzione accurata, di vero prestigio.



SOMMERKAMP

## MELCHIONI ELETTRONICA

20135 Milano - Via Friuli 16-18 - tel.57941 - Filiali, agenzie e punti di vendita in tutta Italia Centro assistenza: DE LUCA (12 DLA) - Via Astura, 4 - Milano - tel. 5696797

# RECENSIONE LIBRI

#### a cura di Cristina Bianchi

Questo mese sono particolarmente lieta di infrangere un mito.

L'editoria nazionale risulta particolarmente avara quando è il momento di pubblicare manuali tecnici e scientifici. Il fatto che se ne trovino scritti in inglese, tedesco e, a volte, in francese e il convincimento, oramai radicato, che, bene o male, tutti si «arrangino» a comprendere almeno una di queste lingue, inibisce l'iniziativa di molti editori.

Le cose, purtroppo, stanno diversamente. La diffusione di libri tecnici esteri viene condizionata, prima, dalla reale difficoltà di lettura e dalla esatta interpretazione dei termini, specie se rappresentati da neologismi ancora sconosciuti da noi, poi, dalla difficoltà di reperire questi volumi con relativa facilità in tempi ragionevolmente brevi e, non ultimo, a costi contenuti.

La comparsa di un manuale, fra i più prestigiosi della letteratura scientifica mondiale, scritto per di più in italiano, costituisce un avvenimento da non trascurare e del quale è doveroso farne partecipi gli amici di Elettronica Flash.

Si tratta della edizione italiana di un'opera pubblicata in Danimarca, accuratamente tradotta ed elegantemente presentata.

Un grazie anzitutto all'editore italiano per avere sfatato un mito e un sincero augurio perché l'iniziativa abbia il successo che merita.

Il titolo è:

#### **«DATA BOOK»**

ed è edito da: Edizioni STUDIO TESI Via Cavallotti 5 33170 PORDENONE.

La cosa che per prima colpisce di questo grosso volume (pag. 230, cm. 18 × 25) solidamente rilegato è il prezzo molto ridotto per un'opera scientifica di così elevata portata (L. 22.000).

Il pregio maggiore è, senza ombra di dubbio, il contenuto.

Consta di un completo repertorio di tabelle, formule, grafici, numeri ecc., relativi a tutto quanto interessa il ricercatore scientifico e lo studioso di tecnica.

Fornisce una risposta esauriente su: Unità di misura - Elementi - Legame chimico e relazioni energetiche - Acidi e basi - Equilibri e soluzioni - Composti organici e inorganici - Termochimica - Elettricità - Magnetismo - Ottica e spettri - Radioattività - Terra - Astronomia e astrofisica - Fisica sanitaria - Trasmissione del calore.

L'editore dichiara di aver stipato 30.000 costanti, unità, valori numerici in 50 grafici e 160 tabelle, e c'è da crederci.

A chi serve o potrebbe servire il «Data book» che vi ho presentato? È presto detto: a tutti coloro che si interessano di cose scientifiche, agli studenti di scuola media superiore, a universitari di facoltà scientifiche, a professionisti, ricercatori e medici, ecc.

Costituisce, e vi prego di credermi, un'opera in grado di risolvere con chiarezza i problemi della ricerca scientifica e rappresenta uno strumento prezioso di consultazione per il modo organico con cui espone i dati necessari e indispensabili a chi lavora o studia scienza e tecnica.



# TELEFAX 2000 RADIOFOTO DA SATELLITE METEOSAT, NOAA, METER e FAC SIMILE IN ONDE CORTE e LUNGHE

#### 13 D X Z GIANNI SANTINI

Battaglia Terme (PD) Tel. (049) 525158-525532

# DELL'ETERE...

# FUTURA

 $\frac{5}{8}\lambda$  (LAMBDA)

Tipo: Ground Plane 5/8

Impedenza: ca. 50 Ohm

Frequenza: 27 Mhz

Larghezza di banda: 26.250-27.750 Mhz

Guadagno: 3,5 dB

Connessione: UHF SO 239

Potenza applicabile:

500 W-AM - 1000 W - SSB

Peso: 2,1 Kg.

Lunghezza totale: 660 cm.

Ingombro radiali:

140 cm.

Palo di sostegno:

da 30 a 40 mm. Ø

## MERCURY

 $\frac{1}{2}\lambda$  (LAMBDA)

Tipo:

Ground Plane 1/2

Impedenza: ca. 50 Ohm

Frequenza: 27 Mhz

Larghezza di banda: 26.250-27.750 Mhz

Guadagno: 3 dB

Connessione: UHF SO 239

Potenza applicabile: 500 W-AM

1000 W-SSB

Peso: 1,75 Kg.

Lunghezza totale: ca. 600 cm.

Palo di sostegno: da 30 a 40 mm. Ø

NOME

COGNOME

INDIRIZZO



## IL VXO

#### G.W. Horn, 14MK

Il VXO, oscillatore a frequenza variabile quarzato. Generalità e schemi realizzativi.

Il VXO (variable frequency crystal oscillator) è un generatore a controllo piezoelettrico, la cui frequenza operativa può venir variata entro certi limiti, determinati e dalle caratteristiche del cristallo e dal tipo di circuito che lo mantiene in oscillazione. Per questa sua peculiarità trova applicazione come pilota di trasmettitori, eterodina locale di ricevitori e oscillatore d'interpolazione nei sintetizzatori di frequenza VHF/UHF.

Come ben noto, il quarzo può venir fatto oscillare, a seconda del circuito impiegato, alla sua frequenza di risonanza parallelo (F<sub>9</sub>) o a quella di risonanza serie  $(F_1)$ . Tra queste due frequenze  $(F_1 < F_2)$ , l'impedenza del cristallo è di tipo induttivo, mentre è di tipo capacitivo a  $F < F_1$  e  $F > F_9$  (figura 1). La frequenza alla quale il generatore è in grado di innescare e poi mantenere le oscillazioni, oltre che dagli elementi reattivi propri del cristallo, è determinata, sia pure in piccola parte, da quelli che vengono a trovarsi in parallelo e/o in serie ad esso.

Il circuito equivalente del risuonatore piezoelettrico (figura 1) è costituito dal gruppo  $R_sLC_1$  serie, parallelato dalla capacità  $C_2$  esistente tra i suoi due elettrodi. È quindi evidente che la risonanza serie ( $F_1$ ) è determinata dagli elementi L e  $C_1$  e quella parallelo ( $F_0$ ) dagli elementi L e  $C_1C_2/(C_1+C_2)$ . Dato che  $C_1 \ll C_2$  (tipicamente  $C_1 \approx 0.02$  pF,  $C_2 \approx 3$  pF), le due frequenze  $F_1$ ,  $F_2$  sono assai vicine tra loro.

Da ciò discende anche che, collegando in serie al cristallo una capacità o un'induttanza, la frequenza di risonanza serie F<sub>1</sub> tende ad alzarsi, rispettivamente ad abbas-



figura 1 - in alto: Circuito equivalente del risuonatore piezoelettrico; L,  $C_1$ ,  $R_s$  sono l'equivalente elettrico delle caratteristiche vibrazionali della lamina di quarzo. L'induttanza L rappresenta la massa in vibrazione, la capacità  $C_1$  la sua inerzia, mentre  $R_s$  è l'equivalente dell'attrito.

al centro: Modulo dell'impedenza in funzione della frequenza che, alla risonanza serie  $\mathsf{F}_1$  si riduce ad  $\mathsf{R}_s$  e, alla risonanza parallelo  $\mathsf{F}_2$ , diviene  $\mathsf{R}_p$ . in basso: Reattanza in funzione della frequenza che è 0 alla risonanza serie ed  $\infty$  a quella parallelo.



sarsi, laddove quella parallelo  $F_{\Sigma}$  non cambia. Analogamente, collegando in parallelo al cristallo una capacità o un'induttanza, la frequenza di risonanza parallelo  $F_{\Sigma}$  tende ad abbassarsi, rispettivamente alzarsi, mentre quella serie  $F_{\Sigma}$  non si sposta.

Ciò è vero, però, solo se il circuito del generatore fosse un sistema retroazionato ipoteticamente perfetto, capace cioè di riportare all'ingresso un segnale di reazione perfettamente in fase con quello già ivi agente. In pratica, l'anello di retroazione, contenendo elementi reattivi oltre che resistivi, introduce nel segnale che vi transita degli sfasamenti che il risuonatore piezoelettrico dovrà poi compensare affinché le oscillazioni possano innescarsi e quindi mantenersi: ne consegue che la loro frequenza non coinciderà esattamente con quella di risonanza del cristallo, ma si discosterà, sia pure di poco, da questa.

Pertanto, nell'inserzione di elementi reattivi in serie (o parallelo) al cristallo e nella manipolazione del circuito di reazione risiede la possibilità di «spostare» la frequenza operativa dell'oscillatore piezoelettrico che, per tale sua peculiarità, diviene un VXO. Il fatto che la frequenza operativa del generatore a controllo piezoelettrico, comunque strutturato, sia determinata, oltre che dal cristallo, anche, sia pure minimamente, dai suoi elementi circuitali, va tenuto ben presente anche quando si progetta un oscillatore di tipo convenzionale, per non meravigliarsi, poi, che la sua frequenza non coincide con quella «segnata» sul cristallo; spiega, inoltre, perché sia tanto difficile ottenere stabilità migliori di 1 Hz per MHz.

L'ammontare di cui è possibile spostare la frequenza di oscillazione (shift) dipende in modo sostanziale dal tipo di cristallo usato. Sotto questo punto di vista, i quarzi surplus FT 243, caratterizzati da una Co elevata, sono i peggiori; buoni, invece, quelli «AT» in custodia HCU-6 e migliori, ancora, i quarzi overtone fatti funzionáre, però, nel loro modo fondamentale. Teoricamente, la massima variazione di frequenza ottenibile è del 0,2%; più oltre, il VXO cessa di funzionare come tale e diviene un normale VFO, privo di quelle caratteristiche di stabilità che sono invece peculiari del controllo piezoelettrico.

Però, anche operando in regime di vero VXO, è da tener ben presente che, essendo la frequenza in tal caso «controllata» da elementi circuitali esterni al cristallo, la sua stabilità sarà da questi comunque influenzata. Così, se a far variare la frequenza tra, diciamo 6100 e 6090 kHz, anziché un condensatore variabile, è un varicap polarizzato tra 12 e 2 V, essendo  $\triangle F/\triangle V = 1 \text{ kHz/V}, \text{ la stabilità di$ ±1 Hz si otterrà solo se le fluttuazioni del potenziale applicato al varicap saranno contenute entro ±1 mV. Questo senza tener conto della variazione di capacità in temperatura dello stesso varicap nonché degli altri elementi circuitali del generatore.

I VXO descritti nella letteratura sono dei Pierce (Rif. 1) o dei Colpitts (Rif. 2), la cui frequenza operativa viene spostata con condensatori variabili in parallelo o in serie al cristallo, nonché con un induttore che, collegato in serie a questo, abbassa la frequenza di risonanza serie F<sub>1</sub>, contribuendo così ad ampliare l'intervallo di variazione. Raramente, al posto del condensatore variabile, è stato proposto l'uso di un varicap; infatti la variazione di frequenza è tanto maggiore quanto più grande è quella di capacità (C<sub>max</sub>/C<sub>min</sub>) e, nei varicap usuali



figura 2 - Schema di principio del generatore piezoelettrico a risonanza serie; si noti che il cristallo è collegato tra due punti entrambi a bassa impedenza.





questa è di gran lunga minore a quella caratterizzante un buon condensatore variabile. Inoltre, finora si è cercato di spostare in prevalenza la frequenza di risonanza parallelo (che è anche la più difficile da modificare) e di far funzionare il VXO tra F<sub>2</sub> ed F<sub>1</sub>.

Il circuito che proponiamo (figura 2) si basa su tutt'altro principio. Per certi versi simile al Butler (Rif. 3), ha di peculiare il fatto che il quarzo, funzionante alla sua risonanza serie (F<sub>1</sub>), risulta collegato tra due punti circuitali entrambi a bassa impedenza, per cui la corrente rf che lo attraversa è minima (il che contribuisce alla stabilità); inoltre, sostituendo il transistor TR1 di figura 2a con il FET di figura 2b, a questo è possibile addurre un CAG che costringe il generatore a funzionare in regime lineare il che, oltre ad ulteriormente diminuire la sollecitazione del quarzo, assicura la sinusoidalità del segnale generato.

Dato che il cristallo «passa» la retroazione alla sua frequenza di risonanza serie, per variarla (F > F<sub>1</sub>) si è fatto ricorso ad una capacità variabile serie (figura 3) costituita da un varicap che, essendo del tipo a «hyperabrupt junction», è caratterizzato da un rapporto di capacità C<sub>max</sub>/C<sub>min</sub> assai elevato (vedi figura 4).

Il generatore vero e proprio (TR1, TR2) è seguito da un amplificatore aperiodico (TR3, TR4) che fornisce il segnale d'uscita e, insieme, tramite il rettificatore  $D_1$ ,  $D_9$ , la tensione per il controllo automatico d'ampiezza delle oscillazioni; quest'ultima (V<sub>AGC</sub>) è applicata al gate del FET TR1. In tali condizioni, la tensione d'uscita (0,75 V<sub>eff</sub>) sinusoidale, al variare della frequenza, rimane costante entro ±0.15 dB. Si osservi anche che, tra l'emitter di TR2 e massa è collegato il condensatore Co. Questo, col resistore da  $2,2 k\Omega$ , deter-



figura 3 - Schema elettrico del generatore



mina uno sfasamento del segnale di reazione equivalente, quanto ad effetto, a quello che si avrebbe inserendo un induttore in serie al quarzo, induttore che, per quanto detto in precedenza, sposta in basso la frequenza di risonanza serie F<sub>1</sub> del cristallo. Pertanto la capacità di C<sub>o</sub> determina l'estremo inferiore dell'intervallo di variazione (shift) di frequenza e va scelta in funzione di questa e della F operativa (da cui ovviamente dipende lo sfasamento introdotto dal segnale di retroazione).

Alla variazione di frequenza contribuisce però anche lo sfasamento (variabile e concorrente) provocato dalla capacità del varicap D3 e dall'annesso resistore che, per la DC, ne ritorna l'anodo a massa. Questi tre fattori fanno sì che, a capacità varicap minima, il circuito oscilli a  $F_a > F_1$  e, a capacità varicap massima a  $F_b < F_2$ , essendo  $F_b - F_a$  la variazione (shift) controllabile con il potenziometro elicoidale  $R_b$ .

In figura 5 è riportato un grafico illustrante la variazione di frequenza in funzione della tensione varicap  $V_{D3}$  per tre diversi valori di  $C_0$ , da cui chiaramente si vede come il suo aumento sposti in basso l'estremo inferiore dell'intervallo di variabilità. Si osservi anche come, tra  $V_{D3}=4$  V e  $V_{D3}=8$  V, l'andamento della frequenza sia approssimativamente lineare.

Un allargamento ancora maggiore dell'intervallo di variabilità F<sub>b</sub>-F<sub>a</sub> (figura 6) si ottiene (per ragioni di fase) collegando una piccola capacità (C<sub>p</sub>) tra l'anodo del varicap D3 e l'emitter di TR2.

I due resistori  $R_1$ ,  $R_2$  (figura 3) hanno lo scopo di linearizzare la scala di  $R_0$ ; l'effetto che se ne ottiene è chiaramente rilevabile dal grafico di figura 7 che fornisce la variazione di frequenza in funzione dei giri del potenziometro elicoidale  $R_0$ .

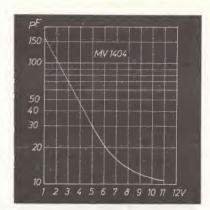

figura 4 - Caratteristica del Varicap a «hyperabrupt junction» MV1404 (Motorola).



figura 5 - Variazione di frequenza in funzione della tensione varicap  $V_{\rm D3}$  per tre diversi valori del condensatore sfasatore  $C_{\rm o}$ .

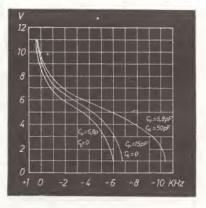

figura 6 - Effetto di  $C_{\rm p}$  sulla variazione di frequenza.  $C_{\rm p}$  è un condensatore di piccola capacità collegato tra l'anodo del Varicap D3 di figura 3 e l'emitter di TR2.



I dati fin qui riportati sono stati ottenuti usando un quarzo ITT/4046, taglio «AT» marcato 6000 kHz in custodia HCU-6 delle seguenti caratteristiche:

L = 30 mH

 $C_1 = 0.02 \text{ pF}$ 

 $C_2 = 2,73 \text{ pF}$ 

 $R_s = 56.6 \Omega$ Q = 20000 che sono del tutto usuali per cristalli di tal genere. Lo shift di 10 kHz a 6 MHz, cioè dello 0,1666% è assai prossimo al citato limite teorico dello 0,2%. Ovviamente, ricorrendo a quarzi di frequenza più alta, si otterranno variazioni proporzionalmente maggiori. Così, con un quarzo da 10 MHz, si sono ottenuti 17 kHz di variazio-

ne e addirittura 25 kHz usando un cristallo overtone da 65 MHz, fatto funzionare a 13 MHz (modo fondamentale), senza che perciò si manifestasse un apprezzabile peggioramento di stabilità.



Rif. 1 - Noble «Building a simple crystal VFO» in QST, Nov. 1966.

pg. 18.

Tilton «A VXO for 50 to 450 MHz» in ARRL Radio Amateur's VHF Manual».

Rif. 2 - De Maw, Wilson «A high performance tunable FN-receiver» in QST, April 1972 Bocci, Berci «Con in VXO in 2 metri», in CQ, dic. 1977 pg. 2162.

Rusgrove «A 20 meter VXO-controlled 6 W transmitter» in QST, Dec. 1978, pg. 11.

Rif. 3 - The Radio Amateur Handbook RSGB, 3rd Ed., pg. 163.

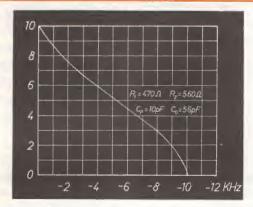

figura 7 - Linearizzazione della scala del potenziometro elicoidale  $R_{\rm o}$  mediante i resistori  $R_{\rm 1}$ ,  $R_{\rm 2}$  di figura 3.



## DATA-BOOK



Rubrica per lo scambio di informazioni tecniche coordinato da:

#### Dino Paludo



- Ricordo pure che attendo lumi su spine e prese per TV.
- E per finire: reperibilità del tubo 1V2.

#### Dati

#### **Tubi RC**

Alleluja, eureka, ecc. ecc., abbiamo in buona parte i dati dei tubi a raggi catodici come da richiesta pubblicata sui numeri 6 e 7/8. Il merito, come già detto, va al signor Nataloni. A lui i ringraziamenti di rito e, più tangibilmente, la rivista per sei-mesi-sei; a noi la sfilza di dati.

#### VCR 138A = 10E/759

Tubo a raggi catodici a corta persistenza - Fosforo verde -Schermo diametro 85 mm. effettivi - Lunghezza = 340 mm. - di fabbricazione inglese, era usato in apparati della RAF - zoccolo dodecal.

Caratteristiche elettriche e zoccolatura:

Tensione filamento Vf = 4VTensione anodo 1 V1 = 2000V



Questa è la Banca dei Dati, rubrica di mutuo soccorso tra i lettori per risolvere problemi di reperibilità di componenti e schemi, e d'identificazione di sigle strane.

pazzire sui
WANTED

#### Componenti:

Integrati BB 3507 J, μPD 2810,
 TC1004: riguardo a quest'ultimo ricordo che si tratta di un OP.AMP.
 lavorante a bassissima tensione (da 1.2 V).

Con l'incipiente autunno ritorniamo in pieno nell'ottica «elettroni-

ca» delle cose e torniamo ad im-

- Transistor 1W 4096, 1W 10463, IY 8996A, J 175, 1W 11309: questo qui è nuovo di zecca (non come transistor, come richiesta HI).
- Compariva poi nei numeri passati il GA-AS Fet **NE 72089**; ne parlerà presto il buon Giuseppe Luca Radatti (per gli amici GI-ELLE, all'americana) in una sua serie di articoletti che tratteranno componenti di avanguardia.

#### Varie:

- Schema del ricevitore commerciale FM 141 della Magnadyne.
- Semiconduttori MOTOROLA montati nell'accensione elettronica della VISA Citroën e siglati A9 LGI e 7673.
- Dati del tubo RC surplus LB 8 di fabbricazione tedesca.





Tensione anodo focalizz, V2 = 350V

2000V (max 2500 V) Sensibilità asse x = 750 mm/V

Tensione anodo finale V3 =

Sensibilità asse y = 350 mm/V

Piedino 1 Griglia anodica

Piedino 2 Catodo

Piedino 3 Filamento

Piedino 4 Filamento

Piedino 5 Anodo 1 Piedino 6 Anodo 9

Piedino 7. Coating

Piedino 8 Placchetta deflett, asse y - n. 1

Piedino 9 Placchetta deflett. asse y - n. 2

Piedino 10 Anodo 3

Piedino 11 Placchetta deflett, asse x - n. 1

Piedino 12 Placchetta deflett. asse x - n. 2

#### OE 407-PA-W OE 411-PA-W

Tubo RC Ø3" Tubo RC oscillografico -SRF, fosforo verde, persistenza media.

Vf = 6.3 V $\emptyset$  = 11.1 cm 36,5 cm

If =0.5AVf 6.3 V

Vg1 = -35V If = 0.5 A Va1= 130V Va1 =

270 V Va2= 1000V Va2 = 2 kV

Va3 =4 kV Gd =-85 V

(potenziale di rottura)

Defless. = 0.19

mm/V

Di questi due ultimi tubi il Nataloni sta attendendo i dati della zoccolatura, che ci farà conoscere appena gli arriveranno.

Torniamo a parlare un attimo di optoisolatori. Dopo aver visto sul n. 6 i dati dei tipi Siemens, il Sig. Mauro Bacenetti di Castiglione (TO) si è ricordato (visto? Data-Book vi

#### TYPE TIL138 SOURCE AND SENSOR ASSEMBLY

#### OPTOELECTRONIC MODULE FOR TRANSMISSIVE SENSING APPLICATIONS

- Compatible With Standard DTL and TTL Integrated Circuits
- High-Speed Switching:  $t_r = 1.5 \mu s$ ,  $t_f = 15 \mu s$  Typical
- Designed for Base or Side Mounting
- For Sensing Applications such as Shaft Encoders, Sector Sensors, Level Indicators, and Beginning-of-Tape/End-of-Tape Indicators

#### mechanical data

The assembly consists of a TIL32 gallium arsenide light-emitting diode and a TIL78 n-p-n silicon phototransistor mounted in a molded ABS<sup>†</sup> plastic housing. The assembly will withstand soldering temperature with no deformation and device performance characteristics remain stable when operated in high-humidity conditions. Total assembly weight



#### absolute maximum ratings at 25 °C free-air temperature (unless otherwise noted)

| Source Reverse Voltage                             |      |     |      |     |     |     |     |       | ,   | 9  |      |    | , | + | 1   | ,  | . 2 V    |
|----------------------------------------------------|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-------|-----|----|------|----|---|---|-----|----|----------|
| Source Continuous Forward Current (See Note 1)     |      | ,   |      |     | -   |     |     |       |     |    | p. 3 |    |   |   |     |    | 40 mA    |
| Sensor Collector-Emitter Voltage                   |      |     | 4 0  | -   |     |     |     |       |     |    |      |    |   |   |     |    | . 50 V   |
| Sensor Emitter-Collector Voltage                   |      | -   |      |     |     |     |     |       |     |    |      |    |   | , |     |    | . 7 V    |
| Sensor Continuous Device Dissipation at (or below) | 25°  | CF  | 186- | Air | Ten | per | atu | re (S | See | No | te 2 | 2) |   |   |     |    | 50 mW    |
| Storage Temperature Range                          |      | - 4 |      | ě   |     | ,   |     |       |     |    |      | _  |   | _ | 40° | °c | to 100°C |
| Lead Temperature 1/16 Inch from Assembly for 5 5   | Seco | nds |      |     |     |     |     |       |     |    |      |    |   |   |     |    | 240°C    |

NOTES: 1 Denste linearly to 80°C free-air temperature at the rate of 0.73 mA/°C 2 Derete linearly to 80°C free air temperature at the rate of 0.91 mW/°C armoplestics are derived from acrylonitrile, butadiene and styrene

#### TYPE TIL138 SOURCE AND SENSOR ASSEMBLY

#### electrical characteristics at 25°C free-air temperature

|          | PARAMETER                            | TEST CONDITIONST                          | MIN | TYP  | MAX | UNIT |
|----------|--------------------------------------|-------------------------------------------|-----|------|-----|------|
| VIBRICEO | Collector-Emitter Breakdown Voltage  | 1C = 100 µA, 1F = 0                       | 50  |      |     | V    |
| VIBRIECO | Emitter-Collector Braskstown Voltage | ig = 100 μA, ig = 0                       | 7   |      |     | V    |
| C(off)   | Off-State Collector Current          | V <sub>QE</sub> = 30 V t <sub>F</sub> = 0 |     |      | 25  | nA   |
|          | On-State Collector Current           | VCE = 0.5 V) 1p = 15 mA                   | Q.4 | 1    |     |      |
| C(on)    | Un-State Collector Current           | Vcc = 0.5 V, Ip = 35 mA                   | 1.6 | -4   |     | mA   |
|          | Annual Control Control Control       | ip = 15 mA                                |     | 1.15 | 1.5 | v    |
| VF       | Input-Diode Static Forward Voltage   | Ir = 35 mA                                |     | 1.2  |     | 1 "  |

#### switching characteristics at 25°C free-air temperature

|                | PARAMETER    | TEST CONDITIONS <sup>†</sup>                         | MIN T | YP MAX | UNIT |
|----------------|--------------|------------------------------------------------------|-------|--------|------|
| <sup>5</sup> d | Dillay Time  |                                                      |       | 3      | 369  |
| t,             | Rise Time    | V <sub>CC</sub> = 30 V, i <sub>C(pn)</sub> = 500 μA, |       | 1.6    | μз   |
| t <sub>s</sub> | Storage Time | R <sub>L</sub> = 1 kΩ, See Figure 1                  |       | 0.5    | ja k |
| 14             | Full Time    |                                                      |       | 15     | 14.8 |





risolve anche i problemi di memoria. Meglio del fosforo), si è ricordato, dicevo, di avere «roba del genere» nel cassetto. Nel suo cassetto c'erano un TIXL 106 e un paio di TIL 138 della Texas. Il TIL 138 è un accoppiatore a «corpi separati», mentre il TIXL 106 è un «opto» con amplificazione ad integrato. Interessante il fatto che possiede anche un'uscita «negata».

Vi sbatto dunque qui i dati dei suddetti due nonché del TIXL 104 e TIXL 105 che completano la serie degli optoisolatori Texas con integrato interno.

## TYPE TIXL104 OPTOELECTRONIC PULSE AMPLIFIER

#### description

The TIXL104 is an optically coupled pulse amplifier consisting of a gallium arsenide light-emitting diode optically coupled to an integrated silicon photodetector feedback amplifier. The high inputoutput isolation of the optical coupling allows the device to function as a broad-band pulse transformer with response extending to zero frequency, as well as being compatible with RTL integrated circuits (e.g., Texas Instruments Series 51).

Applications include transmission of a-c or d-c signals across computer interfaces or other subsystems where spurious currents prevent interconnection of grounds, and rejection of common-mode noise at the end of a long data-transmission line.

## AN OPTICALLY COUPLED INTEGRATED CIRCUIT



NOTES: 1, Forward input polarity is indicated. 2, NC — ne internal connection. 3, Make ne external connection to pin (7)

#### mechanical data

The TIXL104 pulse amplifier is mounted in a glass-to-metal hermetically sealed, welded package. Package outline meets JEDEC TO-89. Leads are gold-plated F-15‡ glass-sealing alloy. Approximate weight is 0.1 gram. All external surfaces are metallic and are insulated from leads and circuit.

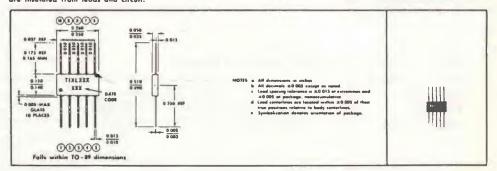

#### absolute maximum ratings over operating free-air temperature range (unless otherwise noted)

| Input-to-Output Voltage        |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  | , |  |  |  |     |     | -    | <u>+</u> 10 | ۱ (۱ | / |
|--------------------------------|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|-----|-----|------|-------------|------|---|
| Supply Voltage Vcc             |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |     |     |      |             | 7 ١  | / |
| Reverse input Voltage          |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |     |     |      |             | 2 \  | 1 |
| Forward Input Current          |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |     |     |      | 15          | m/   | A |
| DC Fan-Out, Noc (See Note 1)   |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |     |     |      |             | . 13 | 5 |
| Operating Free-Air Temperature | Raz | nge |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  | -5! | 5°C | : te | 12          | 5°0  | - |
| Storage Temperature Range .    |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  | -5: | 5°C | : to | 12          | 5°C  |   |

NOTE: 1. One d-c load (Noc = 1) is defined by figure  $\lambda$  page 2

\$\frac{1}{4}F-15 is the ASTM designation for an iron-nickel-cobalt alloy containing nominally 53% iron, 29% nickel, and 17% cobalt.



switching characteristics at  $V_{CC} = 6 \text{ V}$ ,  $T_A = 25^{\circ}\text{C}$ 

### TYPE TIXL104

TA = 0°C

TA = 25°C

TA = 70°C  $T_A = 0$ °C

TA = 70°C t\_ = 0°C

TA = 25°C

TA = 70°C

TA = 25°C

TEST CONDITIONS

L = 10 mA

I. = 10 mA,

L = 0.

**OPTOELECTRONIC PULSE AMPLIFIER** 

MIN TYP MAX UNIT

1.2

1.4 1.3

0.5

71

|     | PARAMETER    | TEST CONDITIONS | MIN TYP | MAX  | UNIT |
|-----|--------------|-----------------|---------|------|------|
| 6   | Rise Time    |                 | 400     |      |      |
| Sju | Delay Time   | Nac = 0,        | 300     | 1000 |      |
| f,  | Storage Time | See Note 3      | 500     | 1500 | -    |

| 81 | Full Time |  |
|----|-----------|--|
|    |           |  |
|    |           |  |



- upon pulse has the following characturistics:  $t_0=5~\mu s$ ,  $t_r\leq 25~m$ ,  $t_T\leq 25~m$ , t=40~hHz, and

#### TYPE TIXL105 OPTOELECTRONIC PULSE AMPLIFIER description

The TIXL105 is an optically coupled pulse amplifier consisting of a gallium arsenide light-emitting diode optically coupled to an integrated silicon photodetector feedback amplifier. The high inputoutput isolation of the optical coupling allows the device to function as a broad-band pulse transformer with response extending to zero frequency, as well as being compatible with DTL and TTL integrated circuits (e.g., Texas Instruments Series 53 and 54). Applications include transmission of a-c or d-c signals across computer interfaces or other subsystems where spurious currents prevent interconnection of grounds, and rejection of common-mode noise at the end of a long data-transmission line.

#### AN OPTICALLY COUPLED INTEGRATED CIRCUIT



Forward input polarity is indicated.

NC — no internal connection.

Make no external connection to pin (6). ---MOTES

#### mechanical data

electrical characteristics at Vcc = 6 V

PARAMETER

Legical 1 Output Valtage

Legical 0 Output Voltage

Amplifier Pewer Dissipation

The TIXL105 pulse amplifier is mounted in a glass-to-metal hermetically sealed, welded package. Package outline meets JEDEC TO-89. Leads are gold-plated F-15‡ glass-sealing alloy. Approximate weight is 0.1 gram. All external surfaces are metallic and are insulated from leads and circuit.



#### absolute maximum ratings over operating free-air temperature range (unless otherwise noted)

| Input-to-Output Voltage              |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |     |    | ±100 V   |
|--------------------------------------|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|-----|----|----------|
| Supply Voltage Vcc                   |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |     |    | 7 ٧      |
| Reverse Input Voltage                |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |     |    | 2 V      |
| Forward Input Current                |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |     |    | . 15 mA  |
| DC Fan-Out, Noc (See Note 1)         |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |     |    | 15       |
| Operating Free-Air Temperature Range |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  | -55 | ٥¢ | to 125°C |
| Storage Temperature Range            |  |  |  |  |  | <br> |  |  |  |  |  | -55 | PC | to 125°C |

MOTE: 1. One d-c load (Noc = 1) is defined by figure & page 2.

\$6-15 is the ASTM designation for an iron-nickel-cobalt alloy containing nominally 53% iron, 29% nickel, and 17% cobalt.



electrical characteristics at  $V_{cc} = 6 \text{ V}$ 

#### **TYPE TIXL105 OPTOELECTRONIC PULSE AMPLIFIER**

|       | PARAMETER                                | TEST CONDITI                                               | ONS                   | MIN | TYP | MAX | UNIT |
|-------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|-----|-----|------|
|       |                                          |                                                            | FA = 0°C              |     | 1.3 | 1.4 |      |
| ٧,    | Forward Input Veltage                    | F= 10 mA                                                   | TA = 25°C             |     | 1.2 |     | *    |
|       |                                          |                                                            | T <sub>A</sub> = 70°C |     | 3,1 |     |      |
|       |                                          |                                                            | TA = 0°C              | 5   |     |     |      |
| ۱۱۱ م | Lagical 1 Output Voltage                 | I <sub>m</sub> = 10 mA, N <sub>BC</sub> = 7,<br>See Nate 1 | T <sub>A</sub> = 25°C | 5   |     |     | ٧    |
|       |                                          |                                                            | TA = 70°C             | 3   |     |     |      |
|       |                                          |                                                            | TA = 0°C              |     |     | 0.5 |      |
| V1003 | Legical 0 Output Valtage                 | I.o = 0.5 mA, Nec = 7,                                     | TA = 25°C             |     |     | 0.5 | ٧    |
|       | See Note 3                               | T <sub>A</sub> = 70°C                                      |                       |     | 0.5 |     |      |
|       | Amplifler Pewer Dissipation (See Note 2) | 1. = 0. Nec = 0.                                           | TA = 25°C             |     | 50  | 75  | =w   |

switching characteristics at  $V_{CC} = 6 \text{ V}$ ,  $T_A = 25^{\circ}\text{C}$ 

|      | PARAMETER    | TEST CONDITIONS | MIN TYP MAX | UNII |
|------|--------------|-----------------|-------------|------|
| l.   | Rise Time    |                 | 200         |      |
| la . | Delay Time   | Nec = 0;        | 600 1000    |      |
| Se . | Storage Time | See Nate 3      | 500 1500    | _    |
| ь    | Fall Time    |                 | 100         |      |



- when the following characteristics:  $t_0=5$  as,  $t_0\leq25$  as,  $t_0\leq25$  as t=40 kHz, complitude =16 mÅ

#### description

#### TYPE TIXL106 **OPTOELECTRONIC PULSE AMPLIFIER**

The TIXL106 is an optically coupled pulse amplifier consisting of a gallium arsenide light-emitting diode optically coupled to on integrated silicon photodetector feedback amplifier. The high input-output isolation of the optical coupling allows the device to function as a broad-band pulse transformer with response extending to zero frequency, as well as being compatible with RTL, TTL, and DTL integrated circuits. Applications include transmission of a-c or d-c signals across computer interfaces or other subsystems where spurious currents prevent interconnection of grounds, and rejection of common-mode noise at the end of a long data-transmission line.

#### AN OPTICALLY COUPLED INTEGRATED CIRCUIT



#### mechanical data

The TIXL106 pulse amplifier is mounted in a glass-to-metal hermetically sealed, welded package. Package outline meets JEDEC TO-89. Leads are gold-plated F-15‡ glass-sealing olloy. Approximate weight is 0.1 gram, All external surfaces are metallic and are insulated from leads and circuit.

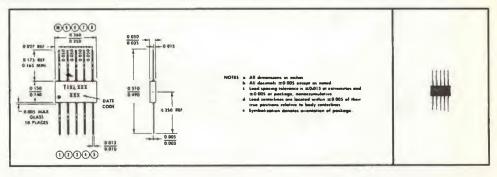

#### absolute maximum ratings over operating free-air temperature range (unless otherwise noted)

| Input-to-Output Voltage              | <br> | <br> | <br> | ±100 V        |
|--------------------------------------|------|------|------|---------------|
| Supply Voltage Vcc                   | <br> | <br> | <br> | 7 ٧           |
| Reverse input Voltage                | <br> | <br> | <br> | 2 V           |
| Forward Input Current                | <br> | <br> | <br> | 15 mA         |
| DC Fon-Out, Noc (See Note 1)         |      |      |      |               |
| Operating Free-Air Temperature Range |      |      |      |               |
| Storage Temperature Range            | <br> | <br> | <br> | 55°C to 125°C |

MOTE: 1. One d-c load (Noc = 1) is defined by figure A, page 2.

\$\pm\$-15 is the ASTM designation for an iron-nickel-cobalt alloy containing nominally 53% iron, 29% nicket, and 17% cobalt.



1, Ferward Input polarity is indicated, 2, NC — ne internal connection. NOTES

### TYPE TIXL106 OPTOELECTRONIC PULSE AMPLIFIER

electrical characteristics at  $V_{cc} = 6$ 

|                    | PARAMETER                               | 71                          | ST CONDIT      | IONS                  | MIN | TYP | MAX | UNIT |
|--------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------------|-----|-----|-----|------|
|                    |                                         |                             |                | TA = 0°C              |     | 1.3 | 1.4 |      |
| V <sub>P</sub>     | Forward Input Voltage                   | lia = 10 mA                 |                | TA = 25°C             |     | 1.2 |     | v    |
|                    |                                         |                             |                | TA = 70°C             |     | 1.1 |     |      |
|                    |                                         |                             |                | T <sub>A</sub> = 0°C  | 5   |     |     |      |
| $\forall_{uut(t)}$ | Lagical 1 Ovtput Valtage<br>at Output Y | See Note 1                  | $N_{00} = 7$ , | TA = 25°C             | 5   |     |     | v    |
|                    |                                         |                             |                | T <sub>A</sub> ⇒ 70°C | 5   |     |     |      |
|                    |                                         |                             |                | *7 <sub>4</sub> = 0°C |     |     | 0.5 |      |
| V                  | Logical S Output Voltage<br>at Output Y | lie = 0.5 mA,<br>See Note 1 | Nec = 7,       | TA = 25°C             |     |     | 0.5 | Y    |
|                    |                                         |                             |                | T_A = 70°C            |     |     | 0.5 |      |
|                    |                                         |                             |                | TA = 0°C              | 2.5 | 4.0 |     |      |
| Vogelit            | Legical 1 Output Voltage<br>at Output Y | lie = 0.5 mA,<br>See Note 1 | Nec = 4,       | TA = 25°C             | 2.5 | 4.1 |     | ¥    |
|                    |                                         |                             |                | T <sub>A</sub> = 70°C | 7.5 | 4.3 |     |      |
|                    |                                         |                             |                | T_ = 0°C              |     |     | 0.5 |      |
| V                  |                                         | Ita = 10 mA,<br>See Note 1  | $N_{BC} = 4$ , | TA = 25°C             |     |     | 0.5 | ¥    |
|                    |                                         |                             | Ta             |                       |     |     | 0.5 |      |
|                    | Amplifier Power Dissipation             | l <sub>u</sub> = 0,         | Nec = 0,       | TA = 25°C             |     | 50  | 75  | mW   |

#### switching characteristics at Y output, $V_{cc} = 6 \text{ V}$ , $T_A = 25 ^{\circ}\text{C}$

|    | PARAMETER    | TEST CONDITIONS        | MIN TYP A | KAN  | JNIT |
|----|--------------|------------------------|-----------|------|------|
| 4  | Rice Time    | Nec = 0,<br>See Note 3 | 200       | . 1  |      |
| No | Delay Time   |                        | 400       | 1000 |      |
| ž, | Storage Time |                        | 500       | 1500 | **   |
| N  | Fall Time    |                        | 100       |      | 1    |

#### switching characteristics at $\overline{Y}$ output, $V_{cc}=6~V$ , $T_A=25^{\circ}C$

|      | PARAMETER    | TEST CONDITIONS        | MIN | TYP | MAX  | UNIT |
|------|--------------|------------------------|-----|-----|------|------|
| h    | Rise Time    | Nec ≈ 0,<br>See Note 3 |     | 400 |      |      |
| Te . | Oeley Time   |                        |     | 300 | 1000 | -    |
| h    | Storage Time |                        | ř   | 500 | 1500 |      |
| h    | Fall Time    |                        |     | 100 |      | 1    |

HOTES, I. One d-c lead (Mac = 1) is defined by figure As



- 2. This door not include the input power to the diede
- 1. The impact pulse has the following characteristics:  $t_p=5~\mu s$ ,  $t_r\leq 25~m$ ,  $t_r\leq 25~m$ , t=40~hHz, amplitude = 10 m

Dulcis in fundo il Bacenetti mi chiedeva pure uno schemino pratico. Bene, chi mi ha già seguito su altra rivista lo sa, (e chi non lo sapeva lo apprende ora) che tra me e l'integrato NE 555 esiste una «tenera amicizia» o meglio un rapporto di «sfruttamento», perché io il 555 lo uso per fare proprio di tutto!

Lo schemino che segue è quindi un circuito «all-on/all-off» con il 555, usabile con ogni tipo di optoisolatore. Ricordo che l'uscita del 555 diventa «alta» quando il pin 2 scende sotto 1/3 Vcc; perciò l'optoisolatore stesso dovrà essere polarizzato di conseguenza. Se si usa un sensore che può dare solo un'uscita «alta», basta collegare il carico tra il pin 3 del 555 e il +Vcc, anziché tra il pin 3 e la massa, in modo da rispettare la logica dell'insieme. Il trimmer sul piedino 5 serve a regolare entro certi limiti l'isteresi del circuito.

#### Elenco componenti

P1 : 100 k $\Omega$  LIN P2 : 50 k $\Omega$  LIN R1 : 2,2 k $\Omega$ IC1: NE 555

IC2: Optoisolatore (nel circuito originale era un OPB710, foto darlington a riflessione)





# SIGMA ANTENNA

#### SUPPORTO GOCCIOLATOIO

Questo supporto permette il montaggio di tutte le nostre antenne da barra mobile su qualsiasi automezzo munito di gocciolatoio. Per facilitare il montaggio dell'antenna, il piano di appoggio è orientablie di 45° circa.

Blocco in fusione finemente sabblato e cromato.

Bulloneria in acciaio inox e chiavetta in dotazione. Larghezza mm. 75. Altezza mm. 73.





#### SUPPORTO A SPECCHIO PER AUTOCARRI

Supporto per fissaggio antenne allo specchio retrovisore

Il montaggio può essere effettuato indifferentemente sulla parte orizzontale o su quella verticale del tubo porta specchio. Realizzazione completamente in accialo



#### PLC BISONTE

Frequenza 27 MHz. Impedenza 52 Ohm. SWR: 1,1 centro banda. Potenza massima 200 W. Stilo m. 1 di colore nero con bobina di carico a due sezioni e stub di taratura inox. Particolarmente indicata per il montaggio su mezzi pesanti. Lo stilo viene fornito anche se-

paratamente: Stilo Bisonte.

PLC 800
Frequenza 27 MHz
Impedenza 52 Ohm.
SWR: 1,1 centro banda.
Potenza massima 800 W RF
continui. Stillo in fiberglass alto
m. 1,70 circa con doppia bobina di carico a distribuzione
omogenea immersa nella fibra
di vetro (Brev. SIGMA) e tarato
singolarmente.
Lo stillo viene fornito anche

separatamente: Stilo caricato.



Base magnetica del diametro di cm. 12 con flusso molto elevato, sulla quale è previsto il montaggio di tutte le nostre antenne da barra mobile. Guarnizione protettiva in gomma.



## PLC 800 INOX

Frequenza 27 MHz. Impedenza 52 Ohm. SWR: 1,1 centro banda Potenza massima 1600 W Stillo in acciaio inox, lungo m. 1,40 conificato per non provocare QSB, completa di m. 5 di cavo RG 58.

SIGMA ANTENNE s.n.c. di E. FERRARI & C. 46047 S. ANTONIO MANTOVA - via Leopardi 33 - tel. (0376) 398667





#### **ANTENNE SERIE USA STATI**

|                             | <b>TEXAS</b> T 447 | FLORIDA<br>T 448 | CALIFORNIA<br>T 449 | OREGON     |
|-----------------------------|--------------------|------------------|---------------------|------------|
| Frequenza di funzionamento  | 27 MHz             | 27 MHz           | 27 MHz              | 27 MHz     |
| N. canali                   | 40                 | 80               | 65                  | 120        |
| R.O.S. min. in centro banda | 1                  | 1                | , 1                 | 1,1        |
| Max. potenza applicabile    | 60W picco          | 140W picco       | 200W                | 300W picco |
| Lunghezza                   | 61,5 cm.           | 91 cm.           | 126 cm.             | 150 cm.    |



ICTE INTERNATIONAL®



42100 REGGIO EMILIA - ITALY - Via R. Sevardi, 7 (Zona Ind. Mancasale)
Tel. (0522) 47441 (ric. aut.) - Telex 530156 CTE I

NOME

